

201 12 H







### OPERE COMPLETE

MELCHIORRE GIOJA.

Seconda Collezione

LE OPERE PRINCIPALI.

Volume Duodecimo:



# OPERÈ PRINCIPALI MELCHIORRE GIOJA.

Volume Duodecimo.

FILOSOFIA

STATISTICA.

TOMO I.





LUGANO Presso Gius. Pouggia o C. . 6.7 (1)

#### FILOSOFIA

DELLA

## STATISTICA.

#### Aleogofia

DELLA

# **STATISTICA**

ESPOSTA DA

#### MELCHIORRE GIOJA

COLLE NOTIZIE STORICHE

SULLA VITA E SULLE OPERE DELL'AUTORE.

Tomo Primo.







LUGANO

Presso Gius. Pouggia e C.



## NOTIZIE STORICHE

INTORNO ALLA VITA E ALLE OPERE

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### MELCHIORRE GIOJA.

ELCHIORRE GIOIA nacque a Piacenza ai 20 settembre dell'anno 1767. Ebbe a genitori Gaspare Gioja e Maddalena Cappellotti, e fu il penultimo dei cinque figli venuti alla luce da quell'affettuosa coppia, più ricca di domestiche virtà che di fastosa opulcaza. Attendeva suo padre alla professione d'argentiere, e s'avea qualche fama in questa difficile arte per la rara valentia con cui vi si adoperava, e ciò che più importa, per la specchiata probità con cui cra da esso nobilmente esercitata. La di lui moglie, di civile casato, era donna a tutti cara per le sue elette qualità di famiglia, e per certi modi briosi che dinotavano svegliatissimo ingegno. Trasse quindi il nostro Melchiorre i primi vagiti dell'infanzia frammezzo a'parenti di una esemplare bontà, ed appassionati promovitori del migliore erudimento della loro figliuolanza:

ma ben presto questi amorosi sussidi gli doveano mancare: ben presto il pungolo della sventura doveva iniziarlo alle acerbità della vita. Mentre appena ei toccava l'età della puerizia gli moriva il padre a cinquantasette anni: raggiugneva appena la pubertà, ed era astretto a raccogliere l'ultimo sospiro della madre; sopravissuta al marito otto anni, e in questo intervallo divenuta l'unica altrice dell'orfana famiglia. Alla sua morte, un di lei fratcllo accolse i figli di Gaspare Gioja, fu ad essi tutore, e governò loro gli scarsi averi paterni. Melchiorre aveva intanto passato la sua fanciullezza studiando latino e umane lettere, c appena ebbe compiuto i diecisette anni fu collocato nel celebre collegio Alberoniano di S. Lazzaro a Piacenza. Egli entrava in quel convitto mentre un giovane di lui concittadino, Gian Domenico Romagnosi, più maturo di sapere che di età usciva a raccogliere palme negli scabrosi uffici del pubblico regime : per tal modo un gran vuoto era empiuto da un giovinetto che presto dovea pur divenire un grand' uomo. Studiò quivi il Gioja in divinità, ed apparò le metafisiche discipline da un professore Gio. Antonio Comi, uomo d'una soavissima indole, più amico che accigliato istruttore della gioventù, più affezionato al nuovo rigeneramento de' filosofici studi che caparbio mantenitore delle scolastiche sofisterie. A quest' ottima fonte egli attinse le prime indicazioni de'metodi spcrimentali; e tanto in essi compiacquesi, che in vece di occuparsi esclusivamente negli studi teologici, attese di preferenza alla filosofia razionale, alle matematiche e sopratutto alla scienza dell'uomo e della natura tal quale era proclamata dai cultori dell'andato secolo. Si licenziava dopo nove anni di dimora da quel

collegio e ritracvasi in casa di suo fratello Lodovico. L'educazione impartita da' maestri era per lui già compiuta, ma la potenza della sua mente gli facea provare quel forte bisogno che è indivisibile a tutti gli stragrandi ingegni, quel bisogno cioè di ritornare da soli sulla via dell'intellettuale erudimento per ridurre a sperienza le verità, che dapprima non erano state da essi apprese che a guisa di deposito di fiducia. Inteso a questo scopo egli cominciò a trarre una vita ritirata, frugale e tutta quanta consacrata allo studio. Passava le intiere notti fra la lettura, lo scrivere, il meditare; e perchè il sonno non lo impigliasse usava starsene ritto in piedi collo abbagliante riverbero agli occhi di una pensile lucerna. Tre anni consumati in sì gravose occupazioni a lui valsero più che molti lustri scorsi fra gli svariati casi del mondo e fra il conversare co' più illuminati viventi: gli valsero, se non foss' altro, ad assecurarlo che la sapienza de' suoi tempi era più imponente che soda, più inclinata alle astrattezze che socialmente proficua. Esli apprese a non curare i sogni dei dotti e ad attenersi invece al risultamento d'analitiche sperienze, a queste prestar credenza, da queste sole ritrarre utili deduzioni. La sua mente però s'era troppo di fresco avvezzata a scuotere degli autorevoli gioghi : erasi aperta ad ogni indagine, e scorrea spesse fiate sfrenata: essa insomma s'avea tutto il fare irrompente dell'età giovanile, che per voler corre presto nel segno non sempre bada ai mezzi. Noi non terremo parola dei di lui primi scritti: dettati essi da un troppo ardito concepimento, assentanei solo allo spirito che correva ne' tempi, furono letti, e avidamente letti fra le civili

turbazioni che chiusero con tanto strepito il secolo decimottavo.

Corone così caduche non si affacerano al capo del constro Gioja: egli dovera essere salutato da'suoi connazionali quale rigeneratore di un ramo di studi tutto italiano, perchè quivi nato e cresciuto, quantunque da alcun tempo fosse stato abbandonato alle speculazioni di pochi valenti stranieri: era questo lo studio della politica economia.

Spuntava appena il secolo decimonono, e un grande mutamento era avvenuto in Italia nell'ordine sociale delle ricchezze; un ceto di persone proprietarie quasi di un quinto dell'italico suolo era scomparso: un' altra classe di privilegiati, l'esercizio dei cui diritti astringeva alla gleba migliaia di coloni avea spontaneamente o per morale necessità rinunciato a soprusi. Un nuovo gremio sociale era sorto con iscarse ricchezze, ma avveduto, ma attivo: esso univa coll'industria e co' reciproci cambi i due anelli più disparati della catena sociale, l'opulenza e la povertà, vi si frammetteva a modo di mediatore, ed insegnava ai posseditori di tutto, come il rispetto, più che una cieca pictà usar si dovesse verso gli aventi nulla. Ogni capo di famiglia non amava più presentarsi a' consociati che con un carato civile. Questo amore che eccita all'utile operosità che spesso reggesi a smisurate aspettative, non vagheggiava che lucri, non si pasceva che d'indefinite speranze. La comune tendenza a sollevarsi a miglior fortuna avea recato il prepotente suo influsso persino sul ceto indigente: punto dalla sua stessa nullità civile, non chiedea più limosine, ma lavoro: ogni sorta di produzioni venute perciò più in

istima col crescere delle ricerche aumentaronsi anche di prezzo. Si avverò allora un fatto di naturale procedenza, ma che riuscì alla universalità impreveduto: ogni maniera di oggetti inservienti al vitto salì, di conserto ad ogni altro prodotto, a una carezza dapprima non manifestatasi che in epoche calamitose: la classe de' proletari, sebbene fatta più agiata essendo divenuta più operosa, pure gridò, come al solito, alla carestia, al disagio, perchè mentre inclinava ad arricchirsi le parve quasi che un' infesta nequizia, cogli accresciuti prezzi delle derrate, mozzar le volesse ogni via allo star meglio. Questo grido ripetuto anche da più saputi' fe' nascere una brama vivissima d' indagarne le vere cause assegnabili. Melchiorre Gioja che a quell'epoca s'era già da alcuni anni trasferito a Milano, ove s'aveva la carica di storiografo dello Stato, si produsse tosto con un' opera colla quale aperse la sua carriera di pubblico economista (1). Egli si pose ad analizzare le cagioni che aveano promosso nel commercio de' commestibili questo subitaneo alzamento di prezzi, ed a ciò fare, additò anzi tutto la misera tela con cui i nostri vecchi aveano creduto impaniare i sognati raggiri de' trafficanti di cereali, annichilando in vece quel ramo di produzione al suo nascere. Passò a disamina niente meno che otto e più mila gride promulgate dal più influente municipio di Lombardia, e ne mostrò l'incongruenza, le incomportabili gravezze, da ultimo l'inefficacia. Acquetò le paure de' curatori dell' annona, attelando al loro

<sup>(1)</sup> Sul commercio dei commestibili e caro prezzo del vitto. Milano 1804; due volumi in 12.º: ristampato a Lugano da G. Ruggia e Comp., nella Raccolta delle Opere Minori.

sguardo la vera origine del caro avvenuto ne' viveri: dipinse con vivaci colori la erronea distribuzione delle sociali ricehezze ne' tempi andati, e il novello e più equabile ripartimento degli agi del nostro secolo. Provò co' fatti che il valor sociale più rettamente diffuso non avea fatto ereseer di prezzo le sole derrate, ma ogni maniera di produzioni, sì materiali che civili. Insegnò quindi a levare quasi tutti gli statuti annonarii più dannosi che utili; e senza avvedersene, scoverse quel fomite misterioso che anima la prosperità economica di una ben ordinata società, il principio, vogliam dire, della libera concorrenza. La compilazione di quest' opera addimandò assidue veglie nello sciferare veechie earte d'archivio, e pose il suo autore in forte pericolo di smarrire la luce degli occhi: essa però uscì pronta al bisogno, e valse a segnare un'epoca di miglioramento nelle ordinanze da municipio.

Un anno dopo la pubblicazione di cosifitatto lavoro, Melchiorre Gioja passò dall'inearico di storiografo a quello di direttore del nuovo ufficio delle statistiche. Gli specchi dei modi di essere degli uomini e delle cose e delle produzioni interessanti del nostro paese, non costituirano per anco la parte positiva e rischiaratrice della pubblica amministrazione. Il sapere, per ben potere e volere, era tale raffinatezza dell'arte reggitrice degli Stati che al darvi consistenza ed effetto non voleasi che un'epoca di sociale maturità, e questa alla perfine parea giunta. Il Gioja trovatosi quindi a dirigere la compilazione de'quadri indicanti la potenza o la debolezza civile dei dipartimenti italici, si vide posto in un campo in cui non lo avea preceduto alcuno, e fu obbligato a percorrerlo da solo, siccome un viaggiatore di discoperte. Allora egli trasse dall' acuta perspicacia della sua mente tutto quel fondo di metodi sperimentali appresi nella prima sua giovinezza e che si rendevano necessari ad una delle scienze morali che veste il carattere più positivo. Tracciò alcune grandi linee entro cui annicchiare i dati statistici raccolti, ed ordinarli a facile attintura; divise in sette rubriche magistrali le notizie statistiche più interessanti: nella prima segnò il campo delle produzioni e discorse intorno alla topografia terracquea, idraulica e atmosferica; nella seconda parlò del movente generale delle pubbliche ricchezze, o sia della popolazione; nella terza dei fondi e mezzi delle produzioni, o a dir meglio dei capitali agrari, minerali, di caccia e pesca; nella quarta, delle modificazioni praticate sulle produzioni prime, ovvero delle arti e mestieri; nella quinta, delle operazioni del cambio, tanto semplice che reciproco, o sia del commercio e della mercatura; e nelle due ultime fece aperto l'ordinamento e le civili influenze delle pubbliche magistrature e il risultamento di tutti i voleri sociali coi loro movimenti ed abberrazioni, manifestati dagli usi, abitudini e costumi. Queste generiche classificazioni, se non erano le migliori, si offrivano però facili e perspicue, e ne diè prova l'autore pubblicando le due Discussioni economiche su i Dipartimenti dell' Olona e del Lario. In esse non limitossi al nudo e gretto ufficio di statista, ma vi frammise le sue osservazioni e proposte, fra le quali molte forse parvero avventate, ma molt'altre vennero giudicate di un'assennatezza preziosa. E noi notiamo fra queste quel canone di civile filosofia: doversi, cioè, possibilmente guarentire l'interesse pubblico mercè i pungoli dell'interesse privato; che in altri termini suona lo stesso di quel solenne principio, doversi in tal modo ordinare i poteri c i volcri sociali che i privati abbiano il mazzimum delle faccende e i magistrati il minimum delle pubbliche cure.

Le statistiche dipartimentali delineate dal Gioja, e di cui parecchie rimasero inedite (1), porgevano delle risultanze non prevedute: esse scoprivano delle ricchezze ancora intatte, ed altre esauste od in istato di inanizione: in tutte però additavasi que clere ed avvicendato progresso negli economici miglioramenti, i cui benefici frutti attualmente gustiamo. Esse insomma facevano conoscere noi stessi e le nostre forze produttive: nè miglior servigio potevasi rendere alla scienza della cosa pubblica.

Mentre il Gioja occupavasi in queste cure amministrative, pubblicava pure altri lavori, ora voluti dalle ĉircostante, ora suggeritigli dall'amore di spargere lumi novelli sulle morali discipline. I loro titoli possono leggessi nel catalogo di alcune sue opere posto in fine di queste nostre notizie. Qui soltanto dedurremo dalla loro moltiplicità e dalla varietà di argomenti in esse trattati, quanta forse stata la di lui straordinaria operosità anche frammenzo all'esercizio di pubblici impieghi. Egli però, più che qualsiasi altro studio, avca sempre a cuore la sua scienza statistica: ad essa assiduamente adopravasi, e mosso più dalla brama di esporre il frutto delle sue analitiche indagini a lume altrui che dalla gelosa custodia di

<sup>(4)</sup> Sono esse le statistiche dei dipartimenti del Mincio, del Mella, dell'Alto-Po, della Brenta, del Bacchiglione, dell'Adriatico, dell'Adda, dell'Agogna e dell'Adige.

esse per suo uso esclusivo, fece stampare nel marzo del 1808, sotto l'intitolazione di Tavole Statistiche, tutte le norme e tabelle atte a descrivere, classificare e calcolare i vari oggetti più interessanti d'amministrazione sì privata che pubblica. In questo suo pazientissimo lavoro, egli prese a notomizzare l'intiero corpo sociale ed a snudarne buona parte de' suoi vitali elementi: scese dall' aula del magistrato all' officina dell'artiere, dal banco de' trafficanti al casolare del colono: non neglesse le minute particolarità, perchè il vero non istà solo nelle astrattezze, ed ordinò tutti que' fili agli scopi assorbenti del migliore perfezionamento economico, morale e politico degli Stati. Questa sua opera non essendo stata preceduta da apposito ragionamento sul modo di fare un uso profittevole dei dati statistici, e de' quali egli esponeva la sola tela, fece parere a molti intralciata e spesso inutile la indefinita suddivisione e classificazione diquesti dati, imaginata dall'autore affine di rilevare e saper tutto che possa interessare la civile convivenza. Si pubblicarono critiche intorno alle sue tavole statistiche e vi si notarono parecchie inesattezze. Allora l'autore di esse aprì le sue nozioni teoriche intorno all'indole, estensione e vantaggi della statistica con un piccolo libro, ove mostrò l'utile che da tale scienza deriva all'agricoltore, all'artista, al commerciante, a tutti i cittadini, ai governi, agli esteri ed ai posteri-Cionnullameno e' non badò gran fatto in queste sue dilucidazioni al nodo precipuo da cui si dipartono i veri vantaggi delle statistiche magistrali: egli non avvertì che le risultanze statistiche doveano ordinarsi con un sistema di successivo concentramento: i dati locali più circostanziati presi in tutta la loro latitudine

doversi rimanere ad uso, per così dire, municipale: le loro deduzioni ristrette in uno specchio compendioso, ma più complessivo, bastare per norma del regime dipartimentale o di provincia; e le loro somme ognor più concentrate valere di lume ai supremi regolatori dello Stato. Questa ordinata semplificazione era quella che render dovea la statistica, non un ammasso macchinoso di materiali, ma una serie preziosa di fatti rilevanti, presto verificabili sino alla prima loro sorgente e ad un tempo inservienti siccome di cardini necessari a' provvedimenti congrui ed assodati. La quistione che allora insurse sul miglior uso delle statistiche non fu chiarita in tutti i suoi punti, e soltanto fe' nascere una viva ed agitata polemica da eui mal si potè dedurre a chi spettasse la vittoria. Giovi però fare aperto che lo stesso Gioja negli ultimi anni del viver suo soleva dirne che in que'suoi lavori statistici egli stesso non aveva ancor bene compresa tutta la latitudine della scienza e il genio particolare che dee servirle di guida. Questo avvertiamo perchè sia una volta chiarito che l'insistenza da lui mostrata nel dissidio allora nato sulle sue tavole statistiche non era stata causata da protervia mal consigliata, ma sibbene da una ferma fiducia che quanto ei sosteneva parevagli il vero.

Soppresso nel 1809 l'ufficio delle statistiche del Regno d'India, il nostro Melchiorre attese a maturare i due suoi più grandi lavori, che da lunga pezza meditava, il Nuovo Prospetto delle scienze economiche, c il Trattato del merito e delle ricompense: essi doverano costituirgli il maggior titolo all'ammirazione de' posteri. Allo studio della scienza dell'ordine sociale della rispinta dal barone Pietro Custodi, colla sua Racotta de'clasici economisti italiani. Questo venerando deposito del sapere de'nostri padri fu per il Gioja il primo capitale scientifico a cui attinse i principii teoretici, e alcune preziose risultanze di fatto; egli estese queste sue investigazioni anche a tutte le opere di sociale economia pubblicate all'estero; e dopo sei anni di serie meditazioni sovra tutta la somma delle cognizioni pubblicate in tal ramo di morali discipline, sentissi atto a reggere da solo tutta l'eredità di questo ramo del sapere per ordinarlo a novelle forme.

Nel 1815 pubblicò infatti il primo volume del suo Nuovo Prospetto delle scienze economiche, che condusse sino a sei grossi tomi in 4.º per le sole teorie. Nel preliminare discorso apposto a quest' opera, notò lo stato in cui avea trovata la scienza economica anzichè si accignesse a riordinarla; e di certo nulla vi era di più sconfortevole. Le teorie più comuni basavano su fatti imaginari; i fatti veri erano parzialmente raccolti e sguardati; le classificazioni scientifiche succedevano più per fantastiche analogie che per ordine ben dedotto; l'oscurità era presa per acume : le amplificazioni per facondia di verità ; in generale poi si era colto il grande abbaglio di spiegare colle monche vedute del banchiere e del mercante le riposte leggi che reggono la civile floridezza: scambiavansi insomma i pricipii che dirigono l'economia di poche famiglie, nelle complete teorie dell'economia veramente sociale o politica. Il Gioja assegnò quindi a scopo precipuo del suo lavoro, quello di presentare con modo scientifico, sopra ciascun argomento

degli studi economici, i pensieri delle generazioni passate e delle generazioni viventi, coll' aggiunta delle proprie vedute e deduzioni. Per tal guisa schierò all' altrui sguardo la condizione di fatto della scienza che imprendeva a trattare, e additò con franche sentenze il di lei ulteriore procedimento. Egli pose a triplice eardine della sociale economia que' tre sommi principii che c'insegnano a considerare nell'uomo e ne' suoi atti, il sapere, il potere e il volere. Mostrò come dalla unione di questi noi siamo tratti a far cessare dei dolori, a risparmiarci disagio nel soddisfare a' bisogni, e ad accattarci dei diletti. Dall' attitudine degli oggetti a corrispondere a qualcuno di queste tre inclinazioni dedusse la nozione dell' utilità. Definì quindi la ricchezza, l'abbondanza degli oggetti utili-Nella serie degli sforzi diretti a procurarci un oggetto utile o a liberarci da un nocivo, pose del travaglio o lavoro: nel risultato asseguito di tali sforzi, l'idea della produzione; e ne' mezzi tanto fisici che morali impiegati ad ottenere le produzioni, la nozione dei capitali.

Alle produzioni assegnò tre condizioni necessarie: quella di scemare durante la produzione, la fatica, il tempo, la materia e lo spazio: di accrescere ne produtti la massa, la perfezione e la durata; e di eseguire con mezzi addizionali ciò che sarebbe impossibile all'uomo privo di essi.

Nella categoria de poter economici pote gli agenti naturali, le macchine, l'associazione e divisione dei lavori, gli ammassi, il danaro e il credito. Alla cognizione attribui un'azione negotiva nel distruggere ostacole morali, o siano i pregiudizi; ed un'azione protiuva nel promuovere l'asseguimento de lucri. Alla volonia

concedette due efficaci motori, l'interesse volgarmente preso e l'opinione.

Con queste semplici definizioni; egli riformò il Dizionario scientifico della pubblica economia, e portò questo studio sopra un campo finito e certo. Prese inoltre a discutere tutte le più rilevanti opinioni dei più celebrati economisti, e ne'due ultimi volumi della sua opera le pose al vaglio, mediante una serie di tavole sinottiche mirabilmente congegnate. Noi lasciamo che alcuni pochi scienziati stranieri chiamino a loro senno il Nuovo prospetto delle scienze economiche, una greve compilazione dei detti altrui: niuno, a sentir nostro, può accingersi di presente a coltivare tali discipline senza previamente studiare in quell'opera del Gioja: e presupposto ancora ch'egli non avesse svolto in essa alcun nuovo teorema, avrebbe pur sempre sradicato inveterati errori, e tolto ogni prestigio aggiunto a' grandi nomi. Egli dissodò un terreno fatto arido c spinoso, e vi sparse semi di migliori dottrine.

L'eguale possanza d'ingegno, acutezza di vedute ed erudizione di idee, non di parole, seppe trasfondere il Gioja nell'altro grandisso lavoro intorno al Merito ed alle Ricompense, pubblicato in due volumi in 4.º negli anni 1818-19. Questo argomento non era stato toccato che di volo dall'italiano Dragonetti nel 1955, da Diderot in Francia, e nel 1811 dal britannico Bentham. Melchiorre Gioja su fondamenta appena gittate valse ad innalzare un maestoso edificio. Egli tracciò quel gran codice che in epoche di civiltà più matura potrà forse succedere a quello dei deliti e delle pene. Il solo, titolo di merito e di ricompense

ci trasporta pur troppo ad un' età più assennata cue non la nostra. Mal potrebbero le nostre parole ripetere i succosì aforismi, le massime più rilevanti che ad ogni tratto rinvengonsi in quell' opera grandiosa. Bastici dire che Gioja, pari a Canova che appellava la sua più bella statua (1) la di lui figlia di proditezione, usava egli pure quasi sempre initiolarsi in ogni sua posteriore produzione, siecome autore del Trattato del Merito e della Ricompense. Egli arrebbe potuto aggiungere, giusta il costume, no frontespiri dei propri libri i titoli delle tante accademie a cui era ascritto: ma quell' alto intelletto sapeva pur troppo che l'aggregazione a' corpi scienziati non costituisce un merito; e che in vece lo danno le sole opere del-l'uomo.

Nel luglio dell'anno 1819, ritornò il Gioja a far parola di pubblica economia, con un discorso popolare sulle manifatture nazionali e turiffò daziarie. Forse in quest' opera egli esagerò alcun poco un principio di filantropia: trattavasi d'indicare i modi più efiscaci onde eccitare ad un maggiore sviluppo la patria industria: egli presuppose troppo letargico il nazionale lavorio in fatto di manifatture, e soverchiò nella proposta de' triplici modi con cui il pubblico regime deve alcune volte frammettersi nell' ordinamento economico, seemando, cambiando od accrescendo le vie di produzione. Questo questio però è tuttora viramente agitato: le ragioni dei due opposti partiti, quello della inviolata libertà economica e della direzione di questa con misure coative, non furono chiarite

<sup>(1)</sup> La Tersicore.

che da poeo tempo eon tutta la dovuta loro estensione: il Gioja quantunque abbia preso il secondo di questi due partiti, seppe però mostrarvisi da valoroso campione.

Dalle severe speculazioni di ragion civile, passò il nostro Melchiorre ad erudire i giovanetti. Egli si era accorto che gli era cresciuta intorno una generazione educata più alle cose del mondo che a fantasticherie da sollazzo: la vide bisognosa di sapienza e in atto di chiedere i sussidii di un sommo che le valesse d'interprete nel solvere le intricate venture della vita; le valesse di padre nell'ardua scienza di conoscere gli uomini e le loro benefiche e male qualità. Rispose tosto a queste care inchieste la voce del nostro Gioja. Egli rifuse due sue brevi operette, una delle quali avea pubblicato nel 1808 col titolo di Logica Statistica, e l'altra nel 1803 con quello di Nuovo Galateo: le ripubblicò entrambe, portandole ciascuna a due volumi ed alla prima trasmutando il nome, coll'appellarla Elementi di Filosofia. In questi trasferì il giovinetto dalle sottigliczze eattedratiche all'esame degli oggetti che lo circondano, e gli parlò colla eloquenza dei fatti. Gli fece notare gli errori dei sensi e del raziocinio, i modi più atti a raggiugnere il vero, l'arte di seeverar questo dalle illusioni e da sofismi, e chiuse il suo libro non con aridi precetti, ma con prove tangibili indicanti la morale necessità di adoperare virtuosamente per trovarci bene con noi stessi e eogli altri. Sparse dovunque nella sua opera esempi e sperienze, e cercò d'iniziare l'apprendente a quel metodo di analisi e di sintesi combinate che tanto Bacone raccomandava e che per gli adepti può dirsi un vero escreizio ginnastico della mente.

Nel Nuovo Galatro, di cni ne vennero fatte cinque edizioni, egli ci rilevò un vero che non cra stato per anco presentito, quello cioè che le arti di cortesia e di gentilezza formavano la parte più esquisita della morale. Noi apprendevamo in Monsignor della Casa gli aggraziati modi e le leggiadrie della vita siccome importanti nonnulla voluti dalla società, oppure siccome vezzi di adornamento a cui l'abitudine e spesso il capriccio vi ci astringeva. Il Gioja diè invece alle cure della pulitezza un carattere tutto filosofico. Egli la definì l'arte di modellare la persona e le azioni, i sentimenti e il discorso in modo di rendere gli altri contenti di noi e di loro stessi ed acquistarci l'altrui stima ed affezione entro i limiti della così detta ragion sociale. Provò che la pulitezza non era altrimenti un cerimoniale di convenzione, ma che traeva la sua origine dai sentimenti invariabili del cuore umano quantunque fosse mestieri che nella scelta dei modi onde esprimerla si accomodasse agli usi sociali delle diverse età. Gli attillati aprirono desiderosi le pagine del Nuovo Galateo credendo attingervi le înezie del bel mondo, e senza avvedersi vi libarono la più schietta morale. Questo libro, sia detto pel vero, è il più diffuso a' di nostri in tutta Italia; e quantunque non sia stato scritto colle più affinate fragranze di stile, ha avuto il buon viso da ogui gentile persona, Senza quest' opera il nome di Gioja sarcbbe forse rimasto fra le labbra de' pochi savi: per essa egli accattossi una fama che si può dire veramente italiana. Pur troppo in questo nostro paese l'amore alle utili meditazioni non cresce, nè vuole estendersi che in ragione della novità e del diletto: i cultori de' buoni studi se amano d'aver leggitori, è

uopo depongano una volta il magistrale cipiglio, e scendano fra le povere nullità popolari.

Nel novero dei libri scritti dal Gioja per uso della gioventù è mestieri che riponiamo eziandio l'Ideologia che stampò nel novembre del 1822 in due volumi, a cui fece susseguire un terzo volume nel quale offerse un Esercizio Logico intorno a' vari acereditati errori in fatto di ideologia e di zoologia. In cosiffatti lavori egli non pensò già di stendere trattati elementari, ma si limitò solamente a indicare le false vie in cui s' erano messi alcuni ideologi di Francia, e specialmente la nuova scuola de' fisiologisti che recando troppo innanzi le induzioni cavate dalle spiegazioni de' fenomeni organici, scambiò questi ne' fenomeni meramente mentali, e si scordò che l'essere umano, è, siecome appellavalo Bonnet, un essere misto, Gioja non aspirò punto alla mêta di rigenerare fra noi l'ideologia: (chè a tanto dovea pervenire il più profondo pensatore dell' età nostra, il Romagnosi); egli andò pago di additare come persino dalla filosofia dei fatti si avesse potuto trarre desolanti teorie, col dedurre da dati parziali, conseguenze troppo generali e avventate.

La sua Ideologia operò miglior effetto in Italia che nol fecero in Francia gli scritti e le lezioni di que'due valenti ingegni di Cousin e Royer Collard, i quali trapiantarono le larvate astrattezze di Kant e di Fichte frammezzo alla seuola sperimentale di Bacone, di Locke, di Condillac e di Traey. L'ideologia era una scienza ancora ne' suoi primordii doveva essere nudrita e cresciuta a fatti e a sperienze, siccome lo stesso Gioja ebbe avvertito: ma l'impazienza dello

spirito umano nou volle alzare graduatamente quell' edificio: amò sì tosto trasvolare alle più elevate teorie, e non sì accorse che così adoperando staccavasi dal vero oggetto delle indagini protologiche per inabisarsi in vacui pericolosi.

Il nostro Melchiorre nel 1821 scese nell'arringo legale' pubblicando il suo libro dell' Ingiuria, dei danni, del soddisfacimento, e relative basi di stima innanzi ai tribunali civili. Ivi tentò di aprirsi una nuova via, e come coll' opera del Merito e delle Ricompense aveva saputo accennare i sintomi del vero merito civile, così in questa notò le più minute influenze d'ogni sorta d'ingiurie, e i più sottili modi per calcolarne il danno. Tutta questa parte di lavoro si trovò condotta con fino magistero: solo giudicossi manchevole nella parte ove si teneva discorso delle basi del soddisfacimento, di cui spesso ne parve soverchia la misura, ed estesi di troppo i casi delle indennità pecuniarie. Ma erano da perdonarsi al Gioja queste mende : egli aveva già introdotto nelle scienze morali quel salutevolc rivolgimento che da tanti anni agognava, nè per poche fallite deduzioni si vogliono tacciare d'erronci i di lui principii. E qui è appunto tempo che facciamo alcuna parola dei di lui metodi: sta in essi il segreto della celebrità che si è acquistata un tant' nomo.

Sino dell' età sua gioranile egli s'ebbe il pensiero di trasportare nelle speculazioni filosofiche la chiarezza delle scienze esatte e naturali, ed a ciò fare elesse a prima giunta i metodi delle scienze matematiche. Nelle prime opere infatti che pubblicò, usò foggiare le sue massime generali a modo d'equazioni, e qualche volta prese persino a discutere delle questioni di

ragion civile usando le cifre algebraiche. Questa sua maniera d'indagini lo avvezzò a dare alle definizioni scientifiche tutto il perbo della precisione e della perspienità, ed a ridurre per lo più ai minimi termini i suoi teoremi e le deduzioni da questi derivate. Egli conosceva l'importanza di considerare ne' fenomeni morali, siceome ne' fenomeni fisici, il più ed il meno d'intensità e d'influenza: prestò quindi alla dinamica sociale le formole aritmetiche, e le diede dei misuratori. Egli aveva appreso questo primo suo metodo, in molte parti erroneo, dalle opere di Bentham nelle quali assiduamente studiò. Cadde quindi in quegli stessi errori in cui crasi impaniato il britannico ingegno ch' egli prese ad imitare. Sì l'uno ehe l'altro non avevano avvertito che nelle scienze morali prima di portare un'analisi minuta nelle singole particolarità di fatto occorre far precedere le così dette formole direttive di ragione: entrambi si posero a notomizzare l'uomo senza considerarlo dapprima in tutto il suo complesso: ne valutarono i piaceri e i dolori come quantità materiali, non eurandosi più delle origini prime da cui questi interni movimenti sogliono derivare: essi in somma s'accinsero a scomporre senza previamente sguardare eon maturità d'indagini l'intiero soggetto su eui recavano l'analisi, e senza ricomporlo di nuovo in seguito alle disquisizioni sovr' esso fatte. Il Gioja svelò troppo apertamente l'artificio di tali metodi, e gravò per conseguenza i leggitori di buona parte della fatica da lui spesa a trovare delle utili verità : affastellò troppi fatti : sminuzzò sino al midollo de' principii non sempre di tutta rilevanza; e snudò indefinite particolarità sino nelle loro ultime fila a nocumento delle vedute generali. Questo difetto si poteva in certo modo attribuire ad una ridondanza di sapere. Il Gioja voleva, perchè poteva, esaurir tutto ne' morali argomenti che proponevasi a trattare, nè pensava gran fatto che la mente limitata degli studiosi mal poteva seguirlo ne' svariati viluppi in cui egli entrava quasi sempre con certezza di successo. Chi legge ne' suoi scritti può quindi assomigliarsi ad uno che scorra per un ignoto paese ore si abbatta ad ogni tratto in incantevoli vedute: mentr' esso è allettato a quel prestigio non sa più discernere le vie per cui vi perrenne nè da cui uscire.

A questa menda di metodo seppe però il Gioja supplire con una fecondità di teorie tutte sue proprie, con una preziosa congerie di fatti recanti sempre nell'animo una consolante certezza, coll'uso infine di tavole sinottiche mirabilmente ideate e congegnate. Gli scienziati alemanni conoscevano appunto quest'ultimo metodo sotto il nome di sistema tabellario; ma niuno fra essi avea saputo usarne con quella perspicacia e rilevanza di raffronti come fece il nostro Melchiorre. Egli voleva che le verità morali si specchiassero per così dire le une colle altre anche con mezzi meccanici. Allorchè temeva che la mente de'suoi leggitori s'avesse a svagare fra i viluppi di contrarie opinioni, egli acchiudeva tosto le sue ricerche in una tavola comparativa, sicchè dirigendo l'occhio per una serie di rubriche costringeva pure l'intelletto a soffermarsi entro un campo limitato e certo.

Nè pur crediamo possa riuscire discaro il fare in questa occasione aperta la maniera con cui egli conduceva praticamente i suoi lavori: le vie per cui un grand'uomo mettesi nella ricerca del vero formano il quadro più istruttivo che possa porgere una biografia. Quando il Gioia s'aveva il pensiero di compilare qualche nuovo suo libro, sbozzava l'annodatura generale di tutto il lavoro : indi accingevasi a raccogliere dalle opere più accreditate tutti que' fatti che valer potevano a provare l'argomento in tutti i suoi particolari: stendeva questo suo spoglio di libri in tante cartoline che ordinava e annicchiava per farne uso al bisogno. Consultava in pari tempo tutte le opinioni degli scrittori che lo avevano preceduto, e se gli errori in cui erano caduti meritavano confutazione, ne tenea nota; e se peccavano d'inesattezza, le rettificava. Con queste ricerche di preparazione egli mettevasi in grado di sapere tutto quanto s' era pensato prima di lui sovra un dato argomento: con questo addentellato egli incominciava a ricostruire od a continuare quello che era rimasto incompiuto; e sorretto da una banda coi fatti, sovvenuto dall'altra eon canoni di ragione, si poneva a percorrere il campo che aveasi tracciato sino alle sue più riposte viscere. Colla mente sì fattamente arricchita di idee già ordinate, egli compilava tosto i suoi libri e appena ne compieva alcuni fogli erano da lui tosto inviati alle stampe, per cui con una celerità che sorpassava spesso quella del suo tipografo egli conduceva a buon termine in pochi mesi e spesso in pochi giorni opere d'atlantica fatica. In prova di questa sua straordinaria prestezza basterà il riprodurre l'aneddoto seguente che tiensi dal valentissimo Gherardini, intimo amico del nostro Melchiorre. Mentre attendeva il Gioja a correggere le bozze di stampa d'una sua opera s'accorse che mancavagli parte dell'originale. Preso da forte malincuore per questa perdita, ne fe' rimbrotto col fattorino

dello stampatore che gli avera recato i fogli, ma per quante indagini costui fece non mai gli fu dato di rinvenire l'originale mancante. Postosi allora il Gioja a frugare nella propria casa trovò il testo mancante rono già scritto sulla carta ma inavvedutamente vergato sul tavolino. Increscioso d'avere a torto inveito col garzonecllo di stamperira, trasse di tasca una moneta e gli disse: perdonami, e to' questa moneta da me destinata pel prauzo. Il giovinetto cogli occhi gonfi di lagrime rifiutò la mancia, e consolato nell'animo ritornò alla stamperia ove narrò l'equivoco accaduto. Iu tanta pressa di lavolo non curavasi dunune

il Gioja di rifondere il già fatto per migliorarlo, nè di annodare le sue investigazioni a sommi capi: era però questo un lievo nco a raffronto dei sommi pregi di cui sempre s'ornavano le sue produzioni. Uno fra questi e forse il precipuo, cra quello che ogni suo scritto portava sempre l'impronta dell'opportunità. Egli dettava i suoi pensamenti pei contemporanei, e amava toccar solo que' soggetti che più gli avessero ad interessare: così egli voleva rendersi socialmente utile. Siffatto amore pel sccolo in cui viveva si trasformava quasi in un culto, allorchè aveva a sostenere l'onore de' suoi concittadini contra le soperchierie di forestieri scrittori. Allora la sua vocc acremente tuonava: parcva la folgore della sapienza iudignata che si eleggesse a rappresentare i voti di tutto un popolo. Spesse fiate però, e lo diciamo con rammarico, egli passò nelle sue contestazioni polemiche i limiti della moderazione: ma forse era in parte seusabile quest'ira in un uomo, la cui vita passava fra i pungenti disagi di uno studio assiduissimo, e la cui professione di scrittore era, per così dire, una

missione, una specie di ministerio che lo muoveva a non guardare che a quanto alla sua mente pareva il vero, cd a bandirlo con quella franchezza che annichila qualsiasi ostacolo. Queste sue pugne per l'onoranza degli studi che coltivava erano per lo più consegnate alle opere periodiche d'Italia, tra le quali predilesse la Biblioteca Italiana e gli Annali Universali di Statistica. La insistenza con cui il Gioja rivendicava il sapere italiano dal morso di esteri scienziati, parve a taluni che fosse preseribilmente diretta a difendere il patrimonio delle sue idee. Ma sappiasi all'opposto che egli non fu mai sì geloso delle proprie cognizioni da patire che alcuno se ne ammantasse: anzi egli stesso comunicava i suoi lumi a chi ne tenesse bisogno, e il più delle fiate non permetteva lo si nominasse. L'estensore di queste notizie n'ebbe prove di fatto, allorche negli Annali Universali di Statistica ebbe a notare alcune sue osservazioni sul modo di stendere libri elementari di questa scienza: egli dovette al Gioja la miglior parte di quelle sue idee, nè chi gliele offerse gli concesse giammai che accennasse il di lui nome. Questo vogliasi qui detto, e per debito di giustizia e di gratitudine, e perchè intorno a quel lavoro essendo caduto alcun discorso ne' giornali stranieri, sia ora fatta manifesta la fonte a cui fu attinto. Hannovi de' beneficii che non si possono svelare che dopo la morte di chi gli ha impartiti; e di questi ve ne sarebbero assaissimi da fare aperti del nostro Melchiorre Gioia.

L'ultima e più importante produzione di questo insigne fu la Filosofia della Statistica che stampò in due tomi in 4° nel 1826. Il Gioja dava compinento a quel suo lavoro, mentre era punto dagli strazi di un

dolorosissimo male che in età non senile dovea portarlo al sepolcro. Eppure egli nulla aveva voluto smettere della sua antica operosità: attendeva a' suoi libri e alle sue ardue lucubrazioni per sedici e più ore al giorno: le notti erano da lui passate vegliando: non conversava che di rado con pochi amici, e più di rado appariva in pubblico: ad altro ei non badava che a vivere co' suoi pensieri. Già divisava ridurre a compendio il suo prospetto delle scienze economiche. e soggiungervi la parte pratica: divisava pure narrare la storia della civiltà in altretante tavole sinottiche: compiere una sua voluminosa storia ecclesiastica: mandare ad effetto una statistica ad uso delle dame: stendere de' nuovi elementi di geografia filosofica: quando altrimenti era segnato di lui da chi dà il soffio della vita e lo toglie. Il male che scorreva latente ne' visceri di Melchiorre Gioja dovea manifestarsi con sintoni pericolosi al calare dell'anno 1828: quella infermità che accelerò la vita al Ginevrino filosofo dovea pur rapirci il nostro illustre pensatore. Dopo varie vicende di peggioramento e di miglioramenti, cadde nel dicembre dell'anno 1828 in uno stato di consunzione, dalla quale passò al perpetuo sonno di pace. nel giorno 2 di genuaio dell'anno 1829. Egli spirò, nel bacio del Signore, alle ore sette di detta mattina nell'età di anni sessant' uno e tre mesi e mezzo incirca. Durante la sua mortale malattia non ismarrì mai l'esercizio delle mentali sue facoltà, e soffrì ogni doglia più acerba cou una rassegnazione esemplare (1).

<sup>(1)</sup> L'autopsia praticata sul di lui cadavere fece scoprire nell'interno della vescica un voluminoso fungo, attaccato con largo pedunciono alla patte destra. La sostanza stessa del viscere, gli urcteri e principalmente i reni avesano sofferto gravi alterasioni.

Le esequie di Melchiorre Gioja furono senza pompa eseguite nel giorno tre di gennaio. Fu recato il feretro alla terra degli estinti, aecompagnato da una breve schiera, composta in parte da alcuni collaboratori degli Annali di Statistica, uno dei quali disse nel Campo Santo queste brevi parole: « Tristo ufficio e doloroso è il nostro di calare questa bara nell' ultimo asilo de' mortali, ed al nostro vorrebbesi qui associato il compianto d'intera Italia, per dare l'estremo vale alla spoglia onorata di Melchiorre Gioja. Da esso et divide necessità di fato, ma non fia che nulla mai ci tolga dalla cara memoria di quanto ei fu, non mai cadrà dagli animi italiani la gloria che per lu isi accrebbe alla patria. »

"a Ei, come già l'Amalfano Gioja, che insegnò a dirigersi fra le procelle dell' immenso mare, mostrò a' cultori delle scienze economiche come ritirarle dalle burrascose speculazioni razionali, e renderle giorevoli all' intera società: ei tutte corse colla sublime ragione le discipline intelletuali, e in tutte svolse la prima e diretta utilità de' suoi simili: ei come Socrate desideroso che la filosolia fosse di vantaggio a' mortali, sempre consacrò le sue meditazioni alle occasioni, agli eventi, ai tempi; c direse l'opinione degli uomini: ci fu utile a tutte le classi della società, e la società intera gli fu e sarà sempre grata. Melchiorre Gioja non è più, ma ne lascia in retaggio la sua rinomauza, ma starà il suo nome finchè gli uomini avranno un intelletto e du neuore. "

A questi detti non rispose che la profonda mestizia de' pochi astanti, dal viso de' quali trapedara quella prostrazione che il rammarico induce in chi si vede orbato per sempre d'un gran luminare, di un rero sapiente, di uno di que' rari spiriti che omai vanno spegnendosi in tutta Italia. La perdita di tani' uomo sarà maggiormente sentita, quanto più i giorni ci separeranno da quell' epoca in cui la sua voce era udita come una voce di assennatezza.

Fu Melehiorre Gioja di breve statura, snello della persona, e di tutta alacrità di modi. Il suo sguardo era espressivo e d'una perspicua vivezza: il sno sembiante pallido ed attristito, non spirava che il patimento di assidui travagli e lo gravezzo di studi faticosissimi. Cogli ignoti era parco di parole: cogli amici cordiale, senza affettature, d'umoro lietissimo. Celere, spiritoso, quasi sempre epigrammatico era il suo direi delle sue occupazioni non ragionava mai: s'uggiva ogni blandizie di ossequi; ma non rifiutava d'impartire consigli a chi gliene muovera l'inchiesta. Predilessa la gioventà e venerò i pochi grandi suoi pari. Come uomo non mancò di difetti, come scienziato non fu cultore che del vero e dell'utile.

#### CATALOGO

# delle principali Opere di MELCHIORRE GIOIA.

- Sul commercio de' commentibili e caro prezzo del vitto. Opera atorico-teorico-popolare. Milano, anno X, 1802, dne volumi in 12.º, presso Pirotta e Maspero.
- 2. Il nuovo Galateo. Milano, aprile 1802, un volumetto in 12.º
- Teoria civile e penale del divorzio, ossia neccssità, cause, nuova maniera d'organizzarla. Milano, 1803, nn volume in 8.º
- 4. Discussione economica sul dipartimento d'Olona. Milano , 1803,
- un volume in 8.º

  5. Discussione economica sul dipartimento del Lario. Milano, 1804,
- un volume in 8.º

  6. Cenni morali e politiei sull'Inghilterra, estratti dagli scrittori inglesi. Milano, 1805, nn volume in 8.º.
- gtest. Milano, 1905, in volume in b.

  7. Tavole statistiche, ossla norme per definire, calcolare, classificare tutti gli oggetti d'amministrazione privata e pubblica. Milano, marzo 1808, un grosso volume in 8.º, con tavola sinottica.
- 8. Logies statistica, Milano, 1808, nn volume in 8.º
- Indole, estensione e vantaggi della statistica. Milano, marzo 1809, un volume in 8.º
- Nuovo prospetto delle scienze economiche, ossia somma totale delle idee storiche e pratiehe in ogni ramo d'amministrazione privata e pubblica. Serie prima. Teorie. 1815-1819, sei volumi in 4.º
- Problema: quali sono i mezzi più speditl, più efficaei, più economici per alleviare l'attuale museria in Europa. Milano, 1817, per Gio. Silvestri, un volume in 8.º (Due editioni).
   Elementi di filosofia ad uso delle scuole. Milano, 1818, due vo-
- lumi in 8.º, con tavole sinottiche.

  13. Gli stessi Elementi con correzioni ed agglunte. Nuova edizione.
- Del merito e delle ricompense. Milano, 1818-1819, due volumi in 4.º, con tavole sinottiche.
- Sulle manifatture nazionali e tariffe daziarie. Discorso popolare. Milano, luglio 1819, un volume in 8.º
- 16 Dell'ingiuria, dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima. Milano, 1821, due volumi in 8.º

veva, e fogli periodici.

- Nuovo Galateo con aggiunte e correzioni. Milano 1820, due volumi in 12.º, seconda edizione.
- Lo stesso, terza edizione, con altre aggiunte. Milano, 1822, due volumi in 12.º
   Lo stesso, quarta edizione, con nuove aggiunte. Milano, 1827,
- nn grosso volume in 12°
- Ideologia. Milano, novembre 1822, due volumi in 8.º grande.
   Esercizio logico sugli errori d'ideologia e zoologia. Milano, 1823,
  - un volume in 8.º grande. 22. Filosofia della statistica. Milano, 1826, due volumi in 4.º, con
- tavole sinottiche.

  Oltre molti altri opuscoli relativi alle circostanze in oni vi-

In nna Raccolta di vol. 17 in 8.º col titolo di Opere Minori di M. Gioza furono ristampate dalla Tipografia Reggia e C. in Lugano tutte le Opere di piccol mole ed altre, molte delle quali si ven-

dono anche separatamente, non che gli Elementi di Filosofia; Dell'Ingiaria, dei Danni ecc.; Il Galasso tanto della prima che delle tre successive edinioni, si nel formato di 8.º che di 16.º Del Merito s delle Ricompense in 4.º cc. Terminata l'edisione della Filosofia della Statistica, che sarh

Terminata l'edizione della Filosofia della Statistica, che sarà di tre rolomii, dareno mano alla ristampa del Nuovo Prospetto della Scienza economiche, e Del Merito e Ricompense in 8.º a compimento della Raccolta di tutte le Opere di questo Autore nel formato medesimo.

# FILOSOFIA

DELLA

# STATISTICA.



Giosa. Fil. della Stat. Vol. 1.



# DISCORSO ELEMENTARE

SULL'INDOLE, SULL'ESTENSIONE, SUI VANTAGGI DELLA STATISTICA.

#### § 1. Definitioni.



Per allontanure le idee vaghe che ingombrano la teoria della statistica, cominciamo per farcene un'idea esatta.

Nel linguaggio comune corrono le seguenti espressioni, stato del cielo, stato dell'agricoltura, stato delle arti, stato del commercio, stato dell'animo, stato dell'ammalato, stato delle cose, ecc.

La parola stato dere dunque indicare un'idea comune a tutti questi oggetti disparatissimi; essa non può dunque significara altro che la somma delle qualità che carratteriszano una cosa nell'istante in cui viene osservata, ossia la somma delle apparenze sotto cui ci si presenta, o finalmente, il che è lo stesso, la somma delle sensazioni che in noi eccita.

Fermandoci sopra quest'idea generalissima, io non so vedere nella parola statistica che l'arte di descrivere tutti gli oggetti in ragione delle loro qualità; ella è in tutto il rigor del termine una logica descrittiva.

La parola Stato nel linguaggio comune subisce una zistrizione particolare, e significa l'unione d'uomini viventi sotto lo stesso vincolo sociale. In questo senso la parola statistica si limita a significare la descrizione delle qualità che caratterizzano o degli elementi che compongono uno Stato.

Cò che più interessa ie no' unime d'uomini o in una popolazinne, sonn i mezzi con cui sussiste, i beni di cui fruisce, i danni cui va suggetta; coù l'idea primaria che alliggere si debbe alle parola statistica si è la descrizione conomica delle mazioni i un'è opoca determinata; essa addata le fauti delle lora ricchezze, i metodi con cui le dustribuiscono, gli usi che ne fanno.

Per darci queste notizie, la statistica esamina i luoghi e le cose, gli unmini e le azimii, le leggi e le auturità, le opininni e i pubblici stabilimenti.

In questo esame l'idea primaria (Descrizione economica delle nazioni) a sassoia alle idea secondarie degli oggetti che le sano affini; quindi l'idea della statistica viallarga, e per così dire s'impingua. Unendo all'idea primaria le secondarie, che con istretto vincolo le vanno unite, diremo che la statistica addita.

- 1.º La ricchezza n la povertà; 2.º La scienza o l'ignoranza;
- 3.º La felicità o l'infelicità;
  - 4.º La moralità o la corruzione;
     5.º L'incivilimento o la barbarie;
- 6.º La potenza o la debolezza delle nazinni.

La statistica comprende dunque quella somma di cognizioni relative ad un peace, che nel corso giornaliero degli affari passono essere utili a ciascuno o alla maggior parte de suoi membri, od al governo che ne è l'agente, il procurature o il rappresentante.

Le cognizioni locali che servono di norma melle fuccende ordiunzie, sono il frutto delle osservazioni fatte fulle generazioni autoccelenti, arricchito da quelle della generazione attuale, ridotto a quantità medie in mezzo alle variazioni cui soggiacciono gli oggetti che compongono un paese. Ella è questa, s'io ben ditecrno, l'estensione, sono questi i confini della statistae. Siccome l'autronomia ricre dall'ottica gli instrumenti, dall'algebra i calcoli, dalla fitica più rpiegazioni, senza discutere particolarmente le basi delle spiegaziosi, dei colcid, degli instrumenti, coiì la statistica attinga alle zicenze che le sono affini, i lomi che le abbisognano, senza comporre trattati particolari sopra di esse. Io porte dunque opinione che la storia dell'unione delle parti d'uno Stato in un tutto politico, ed ogni altun apsizia storica sia fuori di proposito in una statsiuica, se non presenta punii di confronti economici, intellettuali, morati, o non serve a spiegarme lo stato ottusle.

La filosofia della statistica è la cognisione regionata delle norme generali per ricercare, delle fonti a cul attiagere, del sistomal per riconoscere, de p'incicipi per giudicare, degli usi a cui servono gli elementi relativi allo stato delle nazioni, nisso Munito- di queste cognisioni il filosofo descrive na paese con quell'estetta che si usa da un pittore nel fare il riteratto d'una perrona; lo giudica con quell'imparzialità che si pratica dai tribunali verso gli accuesati; ricerca le cause delle malattie e i modi di guarirle.

La filosofia della statistica esamina l'influsso, si in più che in meno, delle cause fisiche e morali, interne ed esterne sulle fonti di produzione, sulla popolazione, sui lavori, sulle abitudini.

La cognisione de' segni e de' valori nelle ricerche atatistiche risparmia le tante dimande che più guastamestieri, detti segretari, mandano dalla capitale alle provincie, dimande che non produssero giammai altro che i tre-seguenti effetti:

1.º Timore che il governo cerchi la base di qualche aggravio; quindi risposte false per interesse;

 Ridicolo, risultante dalla sciocchezza, incongruenza, inesattezza delle dimande; quindi risposte false per disprezzo;

3.º Monti di carte che ingonbrano inutilmente gli archivi se il governo ne diffida, errori gravissimi se ne fa uso, senza parlare del tempo che rubano agli amministratori provinciali e comunali che delibono fare le risposte.

#### 6 2. Modo d'esposizione.

L'imperfezione del nostro intelletto richiede

Che le cose più semplici precedano le più composte;

Che l'esposizione delle cause vada avanti a quella degli effetti;

Che gli enti analoghi vengano uniti in masse distinte; Che, ovunque è possibile, si faccia uso di tabelle le

Che, ovunque è possibile, si faccia uso di tabelle le quali risparmiano parole, facilitano i confronti, additano all'occhio le mancanze:

Che una somiglianza nell'andamento generale leghi tutto il corpo dell'opera.

Queste regole triviali risparmiano fatica all'intelletto, accrescono forza alla memoria, rendono agevoli le applicazioni: ciò posto:

I. Ogai stalistica deve cominciare dalla topografia, ossia dalla descrizione del luogo, giucche, prima di tutto, fa duopo fermare il pensiero sullo spazio entro cui vive la popolazione, s'eseguiscono i lavori, si cambiano i prodotti, ecc. Infatti la posizione geografica, l'indole del suolo, l'abbondanza o searsezza delle acque, i gradi di calore o di freddo, d' umidità o siccità, i moti pitò o meno violenti dell'atmosfera, ecc., agiscono ora in pitò ora in meno sulla produzione, sul ripurto, sul consumo delle ricchezze, non che sopra tutte le operazioni degli uomini, e sono cause per cui qui fiorisec un ramo d'agricoltura, là decade un'arte, altrove s'apre un ramo di commercio, ecc., come vedremo a suo luogo.

Siccome la statistica non s'alza al sublime scopo delle scienze fisiche e matematiche, perciò parmi che, nell'esposizione degli elementi topografici, essa non debba oltrepassare il punto in cui le ricerche divenendo inutili per la spiegazione del fenomeni economici, intellettuali e morali, rimangono oggetti di sola, benche lodevole curiosità, Non vorci per altro movere guerra a chi delineando la topografia d'un paese, dall'ispezione dello stato attuale corresse coll'imnginazione ai tempi scorsi; e griegase il modo con cui s'apri una valle, sorse un monte, shucò un torrente, sparre una pinaura, innoulò il mare, ecc. Siccome però le indagini statatistiche tendono principalmente ad esporre lo stato della ricchetza o porettà delle nazioni, le cause, gli ostachi e i rimedi, però è da desiderani che lo senitore, dopo d'avere errato pei campi scientifici, pieghi il pensiero verso la patria e venga a presentare all'amministratore la base di qualche pubblico lavoro, o a' suoi coneittadini la fonte trascurata di qualche ricchetza o i modi più facili per otterenta.

II. Dopo d'avere tracciata l'area de lavori sociali fa d'uopo condurer in acean l'attore che li eseguiuce e il dirige; quindi parmi che dopo la topografia si debha parlare della popolazione, e riguardaria come una forza generale, che associata all'asione degli elementi topografici concorre allo aviluppo di qualunque produzione, profittandone si mollipite, soggiace al loro inflassio ora favorecle, ora funesto, e dopo certa durata succumbe. Le leggi delle nascite e delle morti, l'andamento de' matrimoni, le vicende della salute e delle malattie ple emigrazioni e immigrazioni, ecc., sono l'oggetto di questa parte.

Gli usi, i costumi, le abitudini intellettuali, economiche e morali restano esclusi da questa parte, perché essendo il risultato auche delle leggi e delle opinioni, non potrebbero essere spiegati colla sola azione degli elementi topografici, e sarcebbe necessario alludere a cose di cui non si è ancora fatto discorso.

III. Le prime operazioni di qualunque popolazione hanoo per isoopo di procuraria gli alimenti con che sussistere, e di riparraria dalla intemperie delle stagioni. Sembra duuque che dopo la deserizione della popolazione si debba additare le fonti delle produzioni, o per dir meglo i mesti con cui la popolazione se lo procascia. Questi sono la pesca, la caccia, la mineralogia, l'agricoltura, espressioni abbreviate le quali nel inguaggio volgare indicano il lavoro applicato alle acque, agli animali, ai minerali, si terreni, soccorso da qualche istrumento o capitale.

· IV. I prodotti grezzi della caccia, della pesca, della mineralogia, dell'agricoltura, divengono oggetti di nuove operazioni, le quali li modificano in modo da renderli atti a soddisfare muovi bisogni, procurarci de' comodi ed anco dei piaceri diversi da quelli che risultano dal soddisfacimento immediato pe' bisogni primitivi. A queste seconde operazioni è stato dato il nome di arti o mestieri. L'abitudine ha reso queste parole sufficientemente esatte, benchè nissuno ignori che la caccia è un'arte, l'agricoltura un'arte, ecc. Sostituendo alle antecedenti le parole d'industria agricola, d'industria manufattrice, come ha fatto Sav, da una parte non si aggiungono nuove idee alle scienze economiche, dall'altra pon si procura maggior esattezza al linguaggio, giacchè ciascuno sa che l'agricoltura adopera le mani come il fabbro, il falegname, l'orefice, ecc. La sostituzione di queste nuove parole ha dunque lo svantaggio d'alterare le abitudini senza produrre alcun utile,

TV. Seguendo il corso naturale delle cose si scorge che Pabbondanza d'aleuni prodotti primitivi o secondari da una banda, e la mancanza di altri dall'altra, hanno receitato il desiderio di cambii e gli hanno presentato occasione d'esercitarsi. L'inclinazione al haratto non è dunque un'inclinasione primitiva come suppone Smith: essa è un effetto dell'intelligenza principalmente dell'uomo, la quale gli mostra nel cambio il reciproco vantaggio de' contraenti. La descrizione del commercio si colloca da sè stessa a fianco della descrizione delle arti.

VI. Siccome poi, inrece dell'inclinatione ai baratti, prevale nell'uomo rozzo l'inclinatione, o sin il desiderio d'impossessarsi dell'altruti proprietà senza lavroro, come lo prova
la storia delle piraterie nutiche e moderne, quindi, per fur
argine a quel desiderio è necessaria unna forza maggiore che
lo raffreni, e dagli interni nemici difenda la popolazione e
dagli esteri. È questo il loogo di parlare del governo, cioc
di quella forza pubblica che reprime le forze perturbatrici,
soccorre le deficienti, dirige le utili con leggi utilormi e che

fenno d'una pocolatione una sola famiglia. Siccome poi le operazioni di direzione, soccorso e repressione non possono eserce eseguite senna capitali, quindi, dopo d'avere dato una idea dell'astorità che organizza le leggi, de tribunali che giudicano bosioni, degli stabilimenti che soccorrono i biongoni, dell'armata che difende il corpo sociale, ragioo vaole che si parti delle funanze, o sia de' mezzi con cui il governo raccoglie i copitali che gli abbignano a pubblico vantaggio.

"Volere, dopo d'avere esposa la tepografia e la pepolazione, pariere tosto del governo, della monachia creditaria odfelettira, della successione maschile o femminile, delle cariche di corte, delle leggi di famiglia, della reggenza, dei titoli, del cavalieri, degli stemnii, ecc., come praticono per lo pita gli statisti tederchi; è voler troncare il corso delle iute economiche che dimandano l'esame delle asioni produttrici, è ellontanare forsatamente gli oggetti che l'analogia unisce, è presentare coti compositiami, di cui il lettore non sente nanora la necessità, e parte de'quali sono insulti alla descririone economica.

Se non che, per tenere uniti gli oggetti che honon un'atone diretta gli uni singli altri, sembrani che, parlando della topografia, della popolazione, delle arti e del commercio, convenga sadditare le leggi particolari a ciascuno di quetità articoli, mentrare come influiscano sopra ogouno di cesi in più o in meno, lasciando maggiore o minore esercizio alle forre individuali.

"VII. Se l'uomo agiue sugli esseri che lo circondano, giù esseri che lo circondano agiuono sopra di lui. Il carattere del popolo risente l'influsso degli elementi topografici in mezo a' quali vive, de l'avori che eseguisre, delle leggi che lo dirigno, delle opinioni che dominano, del Governo che lo sorveglia: egli è, per lo più, necessario ricorrere all'azione combinata di queste forze per rendere ragione degli usi, de' costumi, delle abitudioi qualunque. La discussione relativa al carattere del popolo doveva dunque essere l'oggetto dell'ultima parte.

Questa parte tratta

1.º Delle abitudini intellettuali;

2.º Delle abitudini economiche;

3,º Delle abitudini morali.

L'esame delle abitudini morali inchiude la discussione sulle leggi di polizia, che sotto i governi tirannici impirando abituali timori, avviliscono il carattere; e sulla religione, che presentando speranze nell'afflizione, minaccie nel delitto, premii alla virtà, influisce potentemente sulle morali abitudini.

I sei oggetti finora accennati colle loro relative ramificazioni costituiscono, a mio credere, il corpo della statistica. Ciascuna parte però, sia per intrinseca indole, sia per la moltiplicità de' contatti colle altre, non permette che le si tracci un circolo con matematica precisione; quindi l'idea della statistica ondeggia tuttora incerta nella mente degli scrittori, e ciascuno ne ristringe a sua voglia o ne allarga i confini. Io ho esposto la mia opinione senza pretendere di far legge agli altri.

Il primo quadro sinottico posto alla fine del 3.º volume mostra in iscorcio tutti gli oggetti che, s'io ben discerno, costituiscono una statistica e l'ordine della loro successione. Ho ritoccato questo quadro che comparve nel marzo del 1808 alla fine delle mie Tavole Statistiche; non so se sia riuscito a migliorarlo. Il secondo quadro sinottico mostra all'occhio l'influenza delle cause fisiche e morali.in più e in meno sulla popolazione, sulle produzioni, sulle arti, sul commercio, sulle abitudini intellettuali, economiche e morali: questo quadro mancava a quelle Tavole.

#### .

# § 3. Cenno sui vantaggi della Statistica. I. Topografia.

# Pe' cittadini.

#### Pe' governanti.

La topografia terracquea, che rende facili o diffieli le comminiazioni tra le parti dello Stato e coll'estero; la topografia idraulica, da cui dipende la navigazione; la topografia atmosferica, che agisee sulla salute di tutti gli abilanti, presentano oggetti d'utilità generale, ed ora per gli uni ora per gli altri giornaliera.

La costruzione delle strade, lo seavo de' canali, la direzione de'fiumi, l'ascingamento delle patudi; la conservazione dei botchi, la cerezione e rianovazione dei cimiteri, il avori ne' porti e nelle forteze, i movimenti delle armate di terra e di mare, ecc., rendono necessiro ia governo e continuo l'aso delle notizie topoerafiche.

### Popolazione.

L'epoca in cai le forze sono suscettibili di lavori, le alterazioni cui vanno soggette nei diversi territorii, la legge che segue la mostalità, l'abbondanta o la scarsezza di cittudioi, il vario riparto di esti nelle provincie, sono basi a più contratti, motivi di scelta nell'erezione degli stabilimenti di manifatture, occasioni di maggiori o minori cossumi, e quindi norme alle speculazioni commerciali.

Le fortezze, i collegi, gli ospitali, le carceri, ecc., conteogono rami di popolazione, affidati principalmente alle cure del governo. La legge della 
costraione gli impone l'obbligo di conoscere i difetti fisici 
delle popolazioni e le cause 
onde scemarli. Nella mortalità 
e nell'emigratione crescitato o 
seemata il governo legge la 
sua condanna o il suo elogio ; 
nella massa de' cittadini, la 
parte che puù destinare alle 
armate, ecc.

#### III. Produzioni.

Le produtioni che servono o come alimento alla popolazione, o come materie prime nelle arti, o come oggetti di commercio estero, interessamo gli. agricoltori, gli artisti, i commercianti, cioè la massima parte de' cittadini. La cognisione de' loro pregi e difetti è utile artatti i consumentori.

Il gorerno è consumatore d'ogni specie di prodotti nei porti, negli arsenali, nelle fortezze, nei pubblici dicasteri; dovendo farne larghe provviste ha interesse di conoscerne le qualità e i prezzi. Queste cognizioni lo autorizzano a giudicare gli ammistratori, i fornitori, i magazzinieri, ecc.

#### IV. Arti e commercio.

Ciascuno vuole esercitare la sua industria, eseguire intraprese in ragione del suoi capitali, abbandouarsi alle speculazioni che più gli aggradano; gli è dunque seccessirio di comocere da una parte le specie d'industria e le località in cui troverà minori concorrenti, dall'altra la latitudine che le leggi lasciano allo sua libertà, gli incoraggiamenti che le promettono o gli ostacoli che le oppongono.

Il governo è attista negli arsenal di terra e di mera, cella fabbrica delle polveri e del nitro, nella manifattura del tabacco e del sale, ecc., gli è dunque necessaria la cogniione delle migliori materie, maedine e processi, ecc. La cognitione dello tato delle arti serve al governo per proporzionare i premii all'importanta delle inventioni, senta parlare qui de' trattati di commercio.

# V. Sicurezza.

d' La sicurezza della vita, della proprietà, dell'onore, è l'oggetto de' voti di tutti i cittadini; fa d'uopo dunque conoscere i tribunali che vi guaLa cognizione delle località montuose, boschive, insulari in cui s'annidano gli aggressori c i pirati, in cui è facile l'invasione de' nemici esteri rentiscono questi beni, e che talvolta, facendovi pagare gravissime tasse, ve li rubano. repres

nello Stato, ecc., serve al governo per dirigervi forze di repressione o difesa, ecc.

#### VI. Imposte.

Le imposte che si distribuiscono in ragione dei prodotti nell'agricoltura e neile arti, de' consumi di cose e di servigi, d'atti civili, commerciali od altri, ecc., vogliono essere esaminate dai produttori e dai consumatori, o sia da tutti i membri del corpo sociale.

La perequasione delle imposte sull'agricoltura e sulla arti richiede cognizioni d'ogni specie sulle qualità del terreni, sul valore del prodotti, sulla quantità delle speste, sugli infortuni terrestri e celesti, sull'estensione dello surerici, ecc., acciò l'imposta non colpias il capitale necessario alla produzione.

#### VII. Abstudini.

Le abitudini economiche, rappresentate dalle quantità e dalle specie dei consumi, servono di guida e fanno la legge ai produttori: essi sono costretti a produrre in ragione delle dimande di chi può e vuole comprare. La cognizione de' pregiudizi popolari è preziosa per chiunque conosce la storia di Socrate e di Anassagora. La cognizione della morale del volgo è necessaria a chi deve contrattare con esso; quindi aila China non vi condurrete ugualmente che in Ispagna, ecc.

Le alitudini economiche servono di norma ni governi nello stabilimento delle imposte sui constumi: essi non posteno i rascurare quelli che sono più comuni, perché più produttori. becché più leggiesi. In queste imposte i governi si propongeno talvolta enabes un fine morale; conì l'imposta sui liquori e sulle carte da giucco previene erropole e littigi, e conserva alle famiglia i guudagni del loro capo, esc.

In somma le rendite del proprietario, il salario dell'artista, i profitti dell'intraprenditore, gli interessi del capitalista,
le spese de' cittadini, la produzione, la distribuzione, il consumo delle ricchezze, tutto è calcolato sulla natura del clima,
sulle qualità del suoto, sulla quantità della popolazione, sulle
abitudini de' consumatori, sulle leggi civili e commerciali, sui
bisogoi della società, sulle relazioni cogli Stati stranieri. Pare
duaque che ciacuno si interessato a conoscere tutti questi
oggetti, in metro di cui vive continuamente, a cui è unito
con tanti vincoli, su cui agisce in tante maniere, e che reagiscono sopra di lui si intensamente e si spesso, che la di
lui liberti, sicurezza, indipendona, comodi e piaceri da essi
dipendono.

Ai vantaggi generali uniremo i particolari che non sonó meno importanti. La statistica addita all'armatore gli scogli che deve evitare e le coste di più facile o più sicuro sbarco; al capitano le risorse che ritroverà o non ritroverà ne paesi dove progetta di condurre le sue armate; agli artisti le località dove si tolgoho i più difettosi o più pregevoli materieli di cui s'occupa la loro industria; al giudice gli usi, i costumi, le abitudini, fonti di tante liti e delitti; agli esteri i nostri bisogni e le nostre risorse onde agevolare le speculazioni commerciali: ai filosofi di tutte le nazioni de' fatti per arricchire le scienze morali ed economiche, o distruggere qualche pregiudizio nocivo; alla posterità delle basi di confronto per determioare la decadenza o i progressi d'ogni ramo sociale, de' motivi per ammettere o rigettare un regolamento, delle ragioni di gratudine e d'ammirazione verso i predecessori, o l'opposto.

Rifletteudo sui vantaggi di cui è suscettibile la statistica o la descrizione economica delle nazioni, risulta che invece di delineare l'agricoltura, le arti, il commercio in isocrico ed a grandi tratti, come si dice, fa d'uopo scendere a tutti i particolari interessaoti, acciò siano confermati e diffusi i bunni metodi, scoperti e screditati i nocivi, svelatti i pregiudiri cile.

s' oppongono alle migliori pratiche, conosciute le risorse ora neglette, additati i mezzi meno dispendiosi che sostituir si possono agli attuali, di modo che si scorgano tutte le cause removibili o irremovibili che accrescano le spese, tutti gli ostacoli che s'oppongono alla perfezione d'alcuni prodotti, tutte le circostanze che influiscono sulla buona riuscita di altri, tutta la serie de' miglioramenti ammissibili, cognizioni utilissime che facilitano i paragoni colle diverse provincie d'uno Stato, colle provincie di Stati diversi, col passato e col presente, e sono ni governi ed agli individui sicura norma per decidere sui tanti progetti che si vanno facendo o colle pubbliche stampe, o con privati scritti, o nelle private conversazioni, de' quali e i governi e gli individui furono soventi le vittime. Tra i vantaggi infatti de' dati statistici annoverar si debbe l'esclusione di più false misure ingannatrici di quelli che non li conoscono. È noto, per es., che il governo spagnuolo trasportò le vigogne dalle freddissime cime delle Cordeliere, e si lusingò di vederle prosperare nella caldissima Andalusia!!! Non il piccolo numero dunque, ma l'esattezza cercar si debbe ne' fatti; quanto più questi saranno esatti e numerosi, tanto maggiori progressi farà la scienza.

La statistica infatti, simile a tutte le altre scienze, non può perfesionari che graduatamente: rinunciare all'intrapreza, perché 300 è possibile eseguirla in un istante, sacebbe 
damosos patria. Le prime descrizioni del cielo furono imperfettisisme, le seconde, le terre lo furono ugualmente; gil 
attronomi non si stancarono d'osservare e di descrivere, i 
fatti s'accrebbero, le imperficioni scenarono, la scienza 
coninciò a nascere, e mettendo a profitto gli errori antecdenti divenne più circospetta e più esatta. Tutte le alfre 
scienze, tutte le arti, in generale tutti i lavori degli uomini 
soggiacciono più o meno a questa legge di progressione: 
Pigonoraro alce non la conosce, l'impaziarsa che non la 
rispetta, sono l'origine principale degli errori sì nelle cose 
fisiche che nelle morali.

#### 6 4. Continuazione dello stesso argomento.

Un celebre scrittore d'economia, Giovanni Battista Say, dopo avere accennato le difficoltà che si oppongono alla raccolta di notizie statistiche esatte, aggiunge: et parvint-on à les avoir, elles ne seroient vraies qu'un instant (a) (Truité d'économie politique, tom. 1, discours préliminaire, pag. XX, a.º édition). Questo errore gravissimo si trova ripetuto nella Revue Encyclopedique del marzo 1823, pag. 324. Dopo di avere dato l'analisi dell'opera di Lowe ( The present state of England) aggiunge: « On sent, en le lisant, l'avantage « qu'a un auteur qui sait l'économie politique, en parlant de « statistique; c'est-a-dire qui sait d'où proviennent les résultats « qu'il enrégistre, et quelles conséquences on en peut tirer. « Qu'est ce, sans cela, que ces énormes statistiques qui, en " les supposant excellentes, c'est-à-dire vraies au moment où « elles ont été dressées, ne le sont plus au moment où on les « consulte.... Ce qu'il y auroit de plus utile en statistique, « ce seraient de simples annuaires dressés dans chaque dépar-« tement sur un patron uniforme; on y trouveroit des données « précieuses sur beaucoup d'objets désignés d'avance per l'usage " même qu'on en fait dans les bonnes ouvrages d'économie " politique n (b).

<sup>(</sup>a) E si riuscisse anco ad averle, elle non sarebbero vere ehe per un momento.

<sup>(</sup>b) Legendola, si sente il vastaggio che ha un autore il quale aspiral Peosomo polities, altora che parta di statistica vate a dire che sa donde provengono i risultamenti che egli reglistra, e quali conseguenze e ne possono dedarro. Senza di cio, che con sono quelle enormi statistiche che anche a supporte eccetionit, cioè sera nel momento in cui firmo dettate, non to sono più nel momento in cui formo dettate, non to sono più nel momento in cui sumo te constala? . . . . Ciò che tornerche più tulle nella statismo del momento in cui sumo del constala? . . . . Ciò che tornerche più tulle nella statismo dello uniforme. I ri i strevetti in quel dipartimento porta modello uniforme. I ri i strevetti in quel presenta di constala dall'uso medecimo che en fin nelle buser operat di exonunti nellitica.

Era difficile il dire un errore più grave e confondere più stranamente le idee. La confutazione di questo errore ci presenta l'occasione di mostrare viemaggiormente i vantaggi della statistica. Dico adunque:

1º Tra gli elementi statistici ve n'ha moltissimi e di somma importanza, i quali si possono dire eterni ed immutabili:

2.º Altri, ugualmente importanti, non vanno soggetti a cambiamenti che nel lungo corso de' secoli;

3.º Altri cambiano ogni anno senza che i loro cambiamenti distruggano la loro utilità;

4.º Altri cambiano mensilmente, giornalmente, e se volete anco da un istante all'altro, senza cessare d'essere utili. L'autore ha confuso tutti questi elementi insieme ed ba

ridotta la statistica ad un semplice Annuaire.

Sarà facile il provare le antecedenti proposizioni in ciascun ramo statistico.

# Topografia.

# A) Topografia terracquea.

(Posizione). La situazione astronomica e fisica, terretre o marittima, che influisce sì potentemente e in tante maniere sulle produzioni, sulle arti, sul commercio, sulle operazioni militari, è un elemento statistico, per così dire, eterno. Lione non cessa d'esistere sul Rodano da un anno all'altro: Marsiglia giace tuttora sulle sponde del Mediterraneo come al tempo di Pitica, e Londra sul Tamigi come nel primo secolo dell'era civitiana.

Restando istessa la distanza delle città dai monti, continua l'influxo di questi sulla temperatura di quelle; finchè il Cairo rimarrà al posto in cui si trova, la montuosa e sterile montagna del Makattam che lo circonda, gli rifletterà topra un calore sofiocante; finchè il dipartimento del Cers giacerà ai piedi de' Pirenei francesi, andrà soggetto più frequentente alla grandine che i dipartimenti distanti, ec. ec.

(Elevazione aul livello del mare). Le Alpi innalazano al cirlo le loro cime agglinicatie e nerose come al tempo d'Annibale. Madrid continuerà per molto tempo ad essere dicei volte più alto che l'arigi e forse più, come ai momento della sua fondazione. Siccome poi il calore, sotto pari-latitudine, va scemando in ragione delle altezze locali, come vederemo; perciò l'altezza esercia coatante influenza sulla vegetazione; quindi, per es., sugli alti piani della Castiglia non prosperano nell'aperta campagna i melangoli, benchè sotto la latitudine di 40 gradi, come Taranto, una parte della Calabria, della Tessaglia, dell'Asia minore, dove quei frutti non abbiospamo d'essere riparati.

(Esposizione). Siccome la terra non si scosta dall'eclittica da un anno all'altro, e le montagae non camminano, perciò le esposizioni coi loro danni e vantuggi restano eternamente le stesse. I colli della Borgogna, volti al sud-est, si rivolgono forse da un istante all'altro al nord od all'ovest come le bandercuole de' cammanii?

(Forma del suolo). Il Rossiglione, la Linguadoca, l'Auvergne, il Dellinato, la Provenza saranno eternamente le provincie più montuose della Francia. Luigi XIV, per indicare che era cessata ogni nimistà tra la Francia e la Spagna, potè ben dire: Il n'y a plus de Pierdets, ma i Piereni rimangono tuttora. Ora la forma del suolo montuosa o piana influsec costantemente sui prodotti e sulle spese dell'agricoltura, sulla ciostruzione delle strade e dei canali, sulla civilizzazione e salute degli abitanti. L'agro romano che, invece d'essere una pianura uguale ed uniforme, è aparo di clivi, di tumoli, di gibbosità, tra le quali rimangono avrallamenti che di leggieri divengono in tempo d'inverno altretante pozzanglere, questa forma di suolo è l'origine delle Paludi Pontine, delle quali è nota l'esistenza sino dal 4/2 di Roma, teposa della costrutione della via Appia, ed è pur

l'origine e la causa costatote della cattira aria che iri regna e delle malattic che da toni secoli vi si osservano. Nè comministrano la prova le eminente di Albano, del Tuscolo, e le altre circonvicio. L'attit haddove la sottoposta pianura null'altro-palesa allo sguardo se nono che squaltore e tetra solitudice, veggiamo colti vigoeti, ubertosi pascoli, rigogliose ortaglie, boschetti di olivi e di altre frutifere piante vestire le falde di quelle collice, Sedici paesi sono iri situati cotro il circuito all'incirca di 50 miglia, ed alcuoi si fregiano del titolo di cità, quali sono Velletri, Albano, Frascati. Queste collice da secoli e secoli godono del boscitito d'un' aria purissiana, moetre quella delle pianoure fu sempre pestifera, ed i suoi scarsi abitanti paslacenatu dalle febbre, uoa vita iofermiccia miseramente stassicioso:

(Indote del suolo). Gli struti interoi del suolo per cui sono buoco o cattive le acque de' pozzi, esistoco questi o mancaco, facili riescoco o difficili gli seavi per la costruvioce de' canali, per l'asciugamento delle paludi, pe l'avori intoroo alle fortezze, ecc., non si combiaco da uca anno all'altro. Gli strati argillosi sopra cui soco fooduti, per la massima parte, gli edifici di Boston, impediranno per lungo tempo la filtrazione delle acque marittime e guarentiranno a quella città la facoltà di procurarsi acqua dolce a poco distanza dalla baja ache sotto il l'estilo del mare. Che l'acqua della footana del Berro, un quarto di lega fuori di Madrid, attesu gli strati del suolo per cui passa, na migliore di quella delle altre footane ivi esistenti, e perciò ne faccia uso la famiglia reale, è un fatto che oco cessa d'essere vero da uo istante

Gli stessi strati esterni del suolo rimaogono per così dire eteroi. La celebre pianura de la Crau in Provenza, vicio a Macco, è tuttora coperta di sussi e inuttie alla coltivazione, come lo era al tempo d'Aristotile e Possidocio. I diotorni di Siviglia mancano attualmenote di prette come al tempo de'Romani i quali, per fare uo riparo a quella città furoco costretti d'uoire terra a calce. Questa mnocanza

influirà eternamente sulle operazioni militari e sulla spesa delle fabbriche, ecc.

(Extensione). Si può dividere gli Stati, cambiare e Aube la Scianpagona, ecc., ma le estencioni territoriali, salve le corrosioni del fiumi, rimangono; e queste estensioni moltiplicate pel relativo grado di fecondità danno il prodotto di cui sono suscettibili. Lione che trovavasi l'anno scorso alla distanza di 38,935 miriametri da Parigi, non ha veduto allungario di accorciaria nell'anono attuale questa distanza. Vi è un senso in cui si può dire che le città s'avvicinano, ed è quando venguoo rendute più rette le strade per cui si passa dall'una all'altra.

(Confai). Le montagne, le riviere, i mari che formano quasi dappertutto i confini e la difera naturate delle populazioni, non spariteono da un anno all'altro. Non è impossibile di dividere la Spagna in più regoi come lo fia altre volte, ma ella sarà eternamente bagnat dai due più gran golf del Puniverso, collocata allo stretto in cui l'Oceano si sforza d'entrare nel Mediterranco, quindi chiamata a comunicare con tutte le spiaggie della terra, ecc.

# B) Topografia idraulica.

La direcione, la celerità, lo shocco de'fiumi, à interessanti pel commercio, con a i cimbiano, almeno esnishimente, da un istante all'altro. Dacchè esistono memorie storiche il Ticino ducero dal San Gottardo nelle Alpi Pennine, forma il lago maggiore, come l'Adda discesa dalle Alpi Retiche forma quello di Como, ed uscendo da que'laghi conservano il corso e il nome, presentando l'uno e l'altra grandiosi volumi d'acqua che dal XIII secolo sino al presente servono alla navigazione ed all'irrigazione del pian Loubardo.

La Saona a Macon conserva tuttora quella tranquillità e lentezza nel corso che vi ammirava Cesare: flumen est Arar, quod per fines Eduorum et Sequanorum in Rhodanum influit incredibili lenitate, ita ut oculis in utram partem fluat iudicari non possit (a).

A Canne voi passate il torrente d'Ofanto, l'Aufalus degli antichi: alla primavera egli decresce a vista d'occhio, e nella state non è che un ruscello che traversa un vasto letto di sassi; ma nell'autunno e durante il verno egli è un torrente rapido degno dell'epiteo longe sonana che gli diede Orazio, e che inonda soventi, come al tempo di quel poeta, i campi circostanti.

I fiumi della Siberia continueranno eternamente a scaricarsi nei Mar Glaciale, e quindi saranno poco o nulla utili al commercio, ecc.

Il flosso e rifluso del mare ne' vari punti del globo continuano con leggi cottanti e tali che in ciascuno si determinano le ore e l'altezza della maréa, fenomeni che hanno tanta influenza sull'arrivo e partenza de' vascelli, sui lavori ne' porti ed arescali, sulla penza giornaliere e raccolta del sale, ecc. Se Bonaparte fosse abarcato in Inghilterra, vi avrebbe trovato il fluso e rifluso che vi trovò Cesare; se non che i suoi navigli non avrebbero sofferto i danni, ne' sarebero stati esposti ai pericoli cui soggiacquero i Romani che non conocesvono gran fatto que' fenomeni.

Colle quali asserzioni io non intendo di negare nè l'aumento d'impetuosità in più torrenti, nè il prolungamento delle foci, nè l'innalazmento degli alvei, nè l'avanazamento delle dune nelle terre, ecc. Questi cambiamenti sono verissimi, an son sono quelli che suppone il dottissimo acrittore, all' opinione del quale mi oppongo, e che lo inducono a richurre la statistica ad un simple Annuaire. Il tratto della Manica tra Calais e Douvres è da più secoli il passaggio

(a) L'Arar è un fiume che bagnando i confini degli Edui e dei Sequani si getta nel Rodano con lentezza così incredibile che l'occhio non può giudicare se corre dall'una o dall'altra parte. più corto e più sicuro tra la Francia e l'Inghilterra; questa distanza di circa settle legla non si cambia da un sano all'altro almeno in modo sensibile, e tale da indurre i conduttori de' pachebotti a preferire altra strada nelle loro gite settimanali.

Lunga esperienza ha fatte palesi le epoche dell'anno in cuasim di condotta; i marinari che vanno, per es, allo Spitzberg per la pesca della balena, sanno che devono giungervi 
nel mese di luglio e partirne pria della metà d'agosto, giscchè pria del luglio i ghiacci negherebhero loro l'entrata, e
dopo l'agosto l'uscita, ecc. Quindi, in onta delle variazioni
cui vanno soggetti i mari per venti, procelle, temperatura, ec,
le compagnie d'assicurazione hanno stabilito basi di calcoli
e metodi d'indennizzazione vantaggiosi agli assicurati ed agli
assicuranti.

# C) Topografia atmosferica.

La latitudine d'un passe, la sua posizione insulare o terrestre, la sua altezza sul livello del mare, le sue montague circostanti, le qualità del suo suolo, la sua esposizione, cose tutte che rimangono costanti, gli danno una temperatura media annuale che differisce assai poco da un anno all'altro. A Milano nel giro di 54 anni la massima differenza è stata di gradi 3, 78 sul termometro di Réamunt.

Pochissima differenza si osserva pur anco nelle annuali quantità d'acque che cadono in ciascun paese, del che darò le prove in questo volume.

Ora il calore e l'acqua essendo i due elementi primari della vegetazione, determinano per ciascun luogo le specie vegetabili che vi si possono coltivare.

I venti stessi in ciascun paese serbano una certa regolarità e costanza. Il vento di sud-ovest, proveniente dal monte Valtur, cui furono esposti tella celebre battaglia di Canne i Romani, regna tuttora in quelle pianure; vi si veggono anco le dune a cui Annibale appoggiò la sua ala destra. I renti giornalieri che dominano sui laghi della Svirzera, allorché non è irregolare la stagione, e che in determinate ore favoriscono l'arrivo, in altre la partenza delle barche, si succedono, da che esiste memoria d'utonini, con una costanza che serve di norma giornaliera si navicellai.

L'esperienza ha dimostrato agli Olandesi che la mobilità della loro stimofera batat per muovere multini a vento, come ha dimostrato ai Lioneti che l'impetuosità della loro li spezzerebbe; quindi fanno uso di quelle macchine i primi, non possono adoperarle i secondi. L'Olandese inastiza un mulino a vento, gli confida una tromba sapirante e premente, gli ordina d'asciugare una paulue, e il mulino obbedisce. Ecco una notinia statistica che non cessa d'essere vera da un istate al l'altro, ecc.

#### II. Popolazione.

Le maggiori o minori masse di popolazione, le mortalità e le malattie dipendono principalmente dalle cause fisiche esistenti in ciascun paese. La mancanza d'acqua, l'eccesso del calore, le qualità del suolo, i venti impetuosi che sommuovono le sabbie, renderanno eternamente rare le tribù che vivono ne' deserti dell'Egitto e dell'Arabia. All'opposto dove v'ha abbondanza di prodotti agrari, è costantemente copiosa la popolazione, come, per es- nel regno di Napoli, in Lombardia, e simili. Sono questi i motivi per cui la popolazione delle campagne resta la stessa o quasi la stessa nei paesi inciviliti, qui scarsa, là abbondante, mentre quella delle città soggiace a più variazioni, perchè esposta alle vicende delle arti e del commercio. Infatti le cause fisiche generali non vanno soggette a cambiamenti sensibili se non dopo lungo corso d' anni; quindi la mortalità dell' Olanda, attesa la costante umidità, continua a superare quella della maggior parte d'Europa. Le tavole necrologiche di Vienna dimostrano che le malattie polmonari prevalgono in quella città nel secolo attuale come nel passato, perchè continua la mobilità di quell'atmosfera, ecc.

La peste affligera anticamente l'Egitto come attualmente; Mosé ed Evoluto, gi storici e i poeti della più remota antichità ne parlano. Le leggi di questo paese che reccomandavano tante precauzioni e minuta pulitezza, ne somministrano nuovo argomento; Tucciàta fi a verire dal l'Egitto la peste d'Atene; Procopio quella che devastò la terra nel 5/42; Freind quella del 4º secolo, eec.

Il cavaliere Bruce attesta, dopo la trista esperienza da lui fatta, che il Mar Rosso e le acque de' pozzi del deserto abbondano de' semi di que' vermi (dracunita) che entrano nelle carni dove acquistano lunghezza sorprendente, come riferia Plutarco dopo, patarcide; e sono ospiti incomodi ai nazigatori sonra tutta la costa della Guinea.

Il territorio di Kouba (parte orientale del Caucaso) detto dai Persiani il paradiro delle rose, queste belle contrade provano un eccesso d'umidià: esse sono, in molti luoghi, infestate da animali nocivi; le tarantole e gli scorpioni vi fanno tuttora stragi come il tempo di Strabone.

Il difetto delle piccole variazioni annuali nella mortalità è stato corretto coll'uso delle quantità medie, e ne sono risultate delle tabelle che servono di norma agli stessi tribunali.

# III. Produzioni.

(Caccia, pesca, pastorizia). Al ili là del settantesimo grado di latitudine, i popoli resteranno eternamente cacciatori o pescatori, od al più pastori di renni, non bastando la temperatura di que' paesi alla vegetazione de' grani.

(Agricoltura). La diverta indole del suolo (in circostanze pari) è costante cagione di spese e prodotti diversi; le terre argillose del Mantovano e del Vicentino richiederanno eternamente tre, quattro e più paia di buoi sotto l'aratro; unentre basterà un paio nell'Olona, dove il terreno è meno tenane, ecc. Dalle prime epoche della storia sino al presente le acque del Nilo escono dal loro letto, e, mancando ivi le pioggie, sono la causa fecondatrice di quella vallata, determinano le epoche del'agricoltura, la qualità de'lavori, il genere dei prodotti, ecc.

Il Perb, à ricco di metalli, è condannato ad una eterna sterilità relativamente agli altri doni della natura. Nella toria delgi Incas si trova questo passo degno d'osservazione. Non v'ha al Perb che pochi buosì terreni: nel territorio di Callao che ha il circuito di almeno too leghe francesti; il grano turco non potrebbe crescere a motivo del freddo. Nelle vallate, la manenza d'acqua oppone ostacolo invincibile alla vegetazione: e lungo una costa di ¿no leghe, l'occhio non scorge che un paese arido non mai ristorato dalla pinggia, nel traversato da alcuna riviera. La giustezza di questa osservazione è stata confermata dal tempo, supremo arbitro di tutte le speculazioni e di tutte le possibilità giacchè, durante il corso di 300 anni, il Perà si emostrato incapace di alcun aumento nella massa delle sue produzioni.

Tutte le pianure dell'Italia potranno ottenere due raccolte all'anno, mentre nella massima parte di quelle della Francia non se ne coglierà mai che una sola.

Possono succedere cambiamenti ne' metodi d'agricoltura, può variare la quantità del prodotto da un nono all'altro; ma i tre elementi sopracitati, latitudine del luogo, indole del suolo, altezza sul livello del mare, favoriranno od escluderanno eternamente certi prodotti. La Germania diradando i boschi, asciugando paludi, ha acquistato alcuni gradi di calore, ma ella non otteria man in èl'ulivo, ne' il geto, ne' il riso, ne' il grano turco, e continuerà a coltivare segale invece di frumento.

(Miniere). Il marmo di Carrara era celebre nella più remota antichità come lo è al presente; possono crescere o decrescere annualmente le dimande di quel marmo, ma i suoi pregi sono eterni, e l'estensione di quelle cave potrà soddisfare alle dimande per più migliaia di secoli. Il ferro della Stiria sorpassa in quantità e in qualità tutti gli altri metalli di quel circolo. Da 1000 anni si acavano le miniere d'Eisenertz e di Vorderberg, senza che sia scemato il loro valore. Plinio ed altri scrittori antichi vantano le qualità di quel ferro con cui i Romani fabbricavano le loro spade.

I Romani e i Greci dimandavano alle coste del Baltico il succino come lo dimandano i popoli moderni e vi trovano le stesse qualità.

Le fontane salate di Salins nella Franca-Contea esistono, sono coltivate e danno prodotti del sesto secolo in poi,

I bagai caldi di Baden sono i più antichi che vi obbia nella Svizzera; al tempo del Romaoi eraso noti sotto il nome di thermae helveticae. Tacito dice che Baden era un luogo frequentatissimo, a motivo dei suoi bagai piacevoli e salu-bri. Que' bagni continuano tuttora ad essere caldi, piacevoli, salubri, il che basta a quelli che voglicoo farne uvo, ecc.

#### IV. Arti e mestieri.

In ciascun' arte l'esperienza del passato ricorda, nella scelta delle materie, più notizie statistiche che non cessano d'essere vere da un momento all'altro, per es., la soda d'Alicante, la canapa della Livonia, i legnami della Svezia, il carbon fossite di Newcastle, ecc., sono stimati superiori delle altre simili materie prime.

Ma se v'ha una certa costanza nell'uso delle materie prime sa d'uopo convenire che nelle arti le forme vanno soggette a massima variazione ne'paesi inciviliti delle zone temperate: a misura però che ci scostiamo da queste zone, i cambiamenti scenano, costiche giungendo alle zone freddissime e caldissime si trova che lo stato delle arti rimane lo stesso secoli e secoli, il che si osserva asco ne' paesi miserabili in qualunque zona si trovino.

L'autore delle lettere sulle Indie Orientali, t. 11, pagina 95, dice: « Voi avete udito parlare di pezze di mus-« solina di 20 e più braccia, le quali potevano racchiudersi " in una mediocre tabacchiera e farsi passare a traverso un « anello da dito. Ad un signore inglese fu presentata una « mussolina sì fina e sottile, che, stesa sull'erba, non ne « celava la verdura.

Più che le rose e i gigli un chiaro vetro,

"Un antico scrittor romano, che forse avera veduta
la mussolia indiana trasportata sino a que' tempi a Roma,
chiama sifiatte tele ventum textiliem et nebulam lineam.
Le produsioni degli artisti indiani in questo genere finrono
ricercate nei più remoti tempi, e contiausano ad esserio
o ggigiorno da tutte le nasioni che con tacitamente confersano esser quelli i più settli tessiori dell'universo.

Les Indiens, diec Lasteye, n'ont rien changé dans leur manière de procéder depuis deux ou trois mille ans. Il le employent encore aujourd'hui le mêmes moyens et les mêmes instrumens dont ils se servoient à cette époque reculée; et ils obtiennent, avec leurs instrumens remarquables par leur simplicité, des tisus d'ames finesse incroyable » (a) Ou cotomier et de sa culture, pag. 45-50.

Nell'interno dell'Asia minore, le donne de' Turcomani (popoli pastori) filano la lana e fabbricano tappeti, l'use de' quali è immemorabile in quelle contrade.

a Gli Indiani dell'America settentrionale, come gli orsi e i lupi delle loro foreste, non hanno fatto un solo passo verso la civilizzazione. È cosa sorprendente, e quasi direi misteriosa che una razza d'uoraini sia rimasta, durante il corso de'secoli, stazionaria nella più rozza barbarie. Le

« generazioni si succedono presso di essi come altrove, e

<sup>(</sup>a) Gl'Indiani, dopo due o tre mila anni, hanno mutato nulla nel loro modo di procedere. Adoperano ancora oggidi gli ateasi mezzi e gl'iateasi istromenti, di cui si servivano in quella età remota; e con quei loro istromenti, notabili per la semplicità, ottengono tessuti di una finezza ineredibile.

nissuna innovazione salutare nnn distingue l'ultime da quelle che le precedettera. Voi traversate da un'estrenità a all'altra gli immensi deserti che essi frequentano, senza che v'incontriate una traccia della mano degli uomini n (Journal des voyagge, t. XVI, pag. 30-23).

#### V. Commercio.

Finché sarà vero il princípio non omnis fart omnia tellus, vi sarà costante passaggio di materie prime da un paese all'altro: la Svinzera dimanderà grano, e darà in cambio vecche e formaggio; la Lombardia venderà seta, riso, grano, formaggio, e comprerà cotone, lana, tucchero, calle, ecc. L'India continua a somministrare gli stessi articoli al commercia cause al tempo di Plinio, e ricevere denaro dai paesi con cui commercia, ecc.

Gli elementi topagrafici continueranno ad agire sui movimenti del commercio, finché non suceda qualche diluvio od altra strandinaria alterazione al glabo terracqueo: quindi il cammercio delle Indie Orientali è tuttora soggetto, come nella più remota anticistià, alle leggi delle esterio de venti d'est che in sei mesi dell'anna favoriscono l'arrivo, negli altri la partenza de vascelli, essaciech dominando i primi na si può uscire da que' porti, dominando i secondi non si può entrarri.

entrars...

Inole Orcadi. « La petite île de Swanny ne contient
que 21 habitans. Autrefois les pilotes n'oscient pus approcher de cette île, parce qu'on précendoir qu'elle étoit entoure d'écueils et de goulfres. Mais depuis qu'un a publicis
des cartes marines des Orcades et du passage tant rédouté
de Pentland, la frayeur a cessé, et fle, paquebots passent, depuis 1744, quatre fois par semaine entre Caithness
et les Orcades, sans que jamais aucun y ait péri n (a)

<sup>(</sup>a) L'isoletta di Swany non contiene che 21 abitanti. Altre volte i piloti non ardivano avvicinarsi a quest' isola; perchè pretendevano

(Annales des voyages, III, 77). Ecco una notizia statistica che non ha cessato d'essere utile appena è stata pubblicata.

# VI. Governo, leggi, stabilimenti pubblici.

Sono rari i paesi in cui i governi, le leggi, gli stabilimenti pubblici vadano soggetti a tante variazioni come in Francia; trarrò l'esempio dall'Inghilterra.

La rappresentanza nel parlamento ioglese è la cosa più ca che si possa imaginare. Conservano il diritto d'eleggere de'borghi che nos sono quasi più nulla, e non l'hanno quelli che sono floridissimi e popolalissimi.

La maggior parte delle leggi municipali vigenti sono quelle stesse che furono inventate da Alfredo il Grande.

Il rispetto pel passato, il timore di nuove leggi è si graude, che l'uso barbaro il quale permette al marito di porre una corda al collo alla moglie, condurla al mercato e venderla, sussiste tuttora legalmente.

Nella stessa Londra, il quartiere chiamato la città conseria suoi città, i suoi privilegi che non divide col quartiere chiamato Westminster, e la ragione ne è che questo è nuovo e quello antico. Voi sarete abitante del quartiere di Westminster, ma non sarete cittadino di Londra, ne membro del comune, se non fate parte della città. Quindi i grandi personaggi dello Stato che abitano il quartiere di Westminster, si fanon ammettere ingualche corporazione della città, corporazione de' sarti, calzolai, percatori, ecc., giacchè ivi le corporazioni sono alla città ciò che i comuni sono allo Stato. Quindi, quand'anche il re, i ministri e le due camere

che fosse circondata da scogli e da vortici; ma dopo che furono pobblicate carte marittime delle Orcadi e del tanto temuto passaggio di Pentland, il terrore cessò; e dopo il 1744 i pacchebotti passano quattro volte la settimana fra Caithness e le Orcadi senza che alcuno sia mai perito.

s'uoistero per torre ad un comune il minimo de' suoi privilegi, noo vi riuscirebbero; meno pol riuscirebbero a privare i commi del loro beni, mentre in Francia furono tolti, venduti, dissipati i beni de' comuni, degli ospizi, degli stabilimenti privati, dalla rivoluzione, da Napoleone, dai ministri del re.

Quest' unione di cose che dura da più secoli, è ciò che il popolo inglese chiama costituzione. Il potere del tempo e degli eventi v'ha introdotto de' cambiamenti; ma le leggi fondamentali, i diritti sequisiti, le forme, le denominazioni stesse legalemente sussistono, e fomeciano una lotta tra la legge e la regione, tra l'antico e il preseote, tra la memoria e le sensazioni.

#### VII. Abitudini intellettuali.

Tutte le storie dimostrano che migliaia d'idee false escrcitano la loro influenza sulle nazioni per luogo corso di secoli, e passano d'età in età quasi senza alterazione: cito qui alcuni fatti: vedremo nel secondo volume le cause.

Uantichissimo pregiudizio che lo sguardo malefico d'un invidioso possa agire sulla salte de' ragazzi e degli nimili e deterionaria, è tuttora generale e radicato in Turchia. Tale si è ne Turchia la prevenzione cootro ogni idea od uno straniero, che l'agricoltura le arti, le scienze, la legislazione, le opinioni, tutto ritrovasi come al tempo in cui, surasero l'impero greco, Quindi riuscirono iostili i tentativi che fecero i più illuminati sultani per introdurre nel loro paese più institucioni europee.

Nelle Indie il pregiudizio che dichiara delitto l'uccisione d'un animale, è tuttora vigente come al tempo d'Alessandro.

I montaoari della Scozia sono i discendenti del popolo il più antico, il meno frammisto agli altri, il più originale d'Europa; d'un popolo che in mezzo agli stranieri che lo circondano, ha conservato, durante una serie di secoli che si perde nell'oscurità de'tempi, il suo carattere, il suo linguaggio, i suoi costumi, la sua puesia nazionale, e sopratutto la sua maniera di esprimere i suoi pensieri; e, ciò che è ancora più, le sue tradizioni locali e la genoalogia delle sue famiglie sensa la minima interruzione.

Presso la stessa nezione, a cui i suoi scrittori danno la taccia d'incostante, in Francia, nelle campagne distanti dalle capitali de' dipartimenti, l'esistenza delle streghe è tuttora creduta come al secolo nono.

#### VIII. Abitudini economiche.

#### A) Abiti.

Ovunque la natura è più potente dell'industria à in bene che in male, l'uomo riceve dalle cause fisico-locali un impulso invariabile e irresistibile. Il pastore delle Alpi, il pescatore dell'Arcipciago, il nomado lappone, l'agricoltor siciliano, han essi cambinto modo di vivere?

(Dalecarlus nella Svezia). Gli abitanti portano abiti corti, neri o bianchi, e non adottano giammai altro costume nè anche quando escono dal loro paese (Catteau, Voyage en Allemagne, II, 205).

(Itola del Texel nell'Olanda). Un piecolo numero di pastori battuti da perpetue tempeste attendono ad allevare innumerabili greggie, in un costume o foggia d'abito che da molti secoli non ha subito il minimo cambiamento (Nouvelles amales des vogages, fér. 1825, pag. 2018).

Oriente. Le mode cambiano assai poco in Oriente: il costume d'Ester, della Sulamitide e d'altri personaggi del Vecchio Testamento rappresenta l'abito d'una donna araba moderna.

Gli abiti degli Albanesi, dice Villoison, mi sembrano gli stessi che quelli degli antichi popoli dell'Epiro (Annales des voyages, II, 175).

Nubia. I ragazzi vanno nudi sino all'età di 12 anni; si osserva quest'uso nelle antiche pitture egiziane.

Dore è massima l'incostanza delle mode (e dite proporzionatamente lo stesso de' gradi intermed), la notizia ne riesce utile al fabbricatore, giacchè gli consiglia a fabbricare soltanto quella quantità che potrà smerciare nel giro di poche settimane.

## B) Case.

Le case a Copenaghen continuarono ad essere di legno dal 12.º secolo sino alla metà del 18.º La frequenza degli incendi e la volonià delle leggi hanon finalmente ridotto gli abitatoi a far uso di pietre e mattoni (Catteau, Tableau des Etats Danois).

# C) Vitto.

La Scrittura Saota rimprovera ai Giudei il gusto per le caroi crude strappate ad aomini viveto (Lev. e. 19, v. 36 — Gen., c. 9, v. 3, 4 — Deut., c. 12, v. 23 — Samuel, l. 1. c. 14, v. 32 — Ezech., c. 23; v. 18, ecc) Bruce ha ritrovato questa atessa passione per la carne degli aoimsil vivi in Abisinia, ed ha anche assistito a questi orribili banchetti.

Sogliono le orde degli Arabi Beduini mangiare del montone bollito nel latte. Quest'uso ricorda la proibizione fatta dalla legge di Mosè di cuocere il capretto nel latte di sua madre (Esodo, XXIII, 15) ecc.

## IX. Abitudini,

Anche nelle abitudini morali scorgiamo una certa sustanza in più combinazioni locali che indicheremo altrove; basti qui citare qualche fatto. L'ospitalità, virtà comune nel nord dell'Europa, osservasi pure nel Seterland (caolone del dipartimento dell'Eme Superiore): quegli che ricere in sua casa un forestiero, lo tratta a pranzo alla meglio che può, e quando non trovasi in situasione di riceverio degnamente, lo conduce presso qualcuno de' suoi vicioi, e divices egli stesso suo commessale; i i che è una initiasione di quanto usavasi dagli antichi Germani: Convictibus et hospitiis non alta gens effusius indulget. Quemenuque moratium acree tecto, nefus habetus: pro fortuna quisque apparatis epulis excipii; cum defecere, qui modo hospes fuerat montrator hospitii et comes, proximam domum non invitati adeunt; nee interest; pari humanitate accipiuntur (a) (Tacito, De mor. German., cap. 21) — (Depping, Foyage dans le Settedand).

La nazione francese dà tuttora segoi di quell'incostanza che osservava Cesarc negli antichi Galli, e che lo induceva a richiedere ostaggi dalle popolazioni soggiogate onde prevenirla e frenaria.

I Greci attuali, durante la settimana di Pasqua, sospendono gli effetti delle loro inimicizie, come dagli antichi Greci osservavasi una sospensione d'armi durante la celebrazione de' giuochi olimpici, nemei ed istmici, ecc.

I sovrani che non vollero supporre una certa costanza nelle abitudini, talora crearono reazioni di cui furono vittima: per lo più screditarono i loro progetti di miglioramento.

Convenendo duoque che il mondo fisico, intellettuale, morale, soggiace a variazioni, riconosciamo che, in mezzo a queste variazioni, più elementi statistici rimangono costanti; che altri non si cambiano se non che dono molti secoli, e

<sup>(</sup>a) Niun altra gente è ai prodiga ne' convitti e nell'ospitalità. Cacciar di casa qualsiasi, ingiuria estimasi riascuno alberga e convita in ragione delle sostanze. Consumate che siemo, quei ch'era dinanzi ospite, guidalo ad altro ospizio e uella vicina esas non invitati si recano; ne rileva con pari umanità sono ricevuti.

sopratuto che le variazioni ne' climi freddissimi e caldissimi sono infinitamente minori di quelle che succedono nelle zone temperate. Delle quali cose conchiuderemo che, sicomo le case sono utili e necessarie, benchè convenga rifabbricarle dopo tre o quattro secoli, più o meno secondo le circostanze, e ripararele in alcune parti annualmente, coà non cessa l'utilità delle statistiche, benchè alcuni de' loro elementi soggiaccino a variazioni annuali.

Molto meno poi si può ammettere l'idea del sullodato scrittore, il quale sembra che inclini a ristringere l'utilità delle notizie statistiche all'uso che ne fanno gli scrittori d'economia politica. Le statistiche presentano moltissimi fatti, che colle teorie generali dell'economia politica non hanno diretto rapporto. Infatti, qualunque siono le vostre idee sull'origine, sulla distribuzione, sul consumo delle ricchezze, sarà utile al medico e ai viaggiatori il sapere che vi sono de' climi innocui ai nazionali, fatali agli esteri (vedi Part. I Llb. 3.° art. 4 cap. 3); che la peste fa strage in tale stagione e cessa in tal altra; che nell'Oriente giunge sino a Kennée e non comparisce mai alla Mecca, ecc. Mentre disputate sulla teoria dell'economia politica, sarà utile all'artista la notizia, per es., che un buschel di carbone di Newcastle, il quale pesa 3/4 di quintale, dà tanto calore quanto un quintale di quello di Glasgow, ecc. Quella immensa serie di fattı clie dimostra l'azione degli elenicnti topografici sui sistemi vegetabili, appartiene direttamente alle teorie agrarie e solo indirettamente alle teorie generali dell'economia politica; così l'agricoltore particolarmente è interessato a conoscere il grado di temperatura e le qualità del suolo in cui i grani riescono più copiosi e perfetti, ed all'opposto, ecc. Quindi sembrami che il campo della statistica sia più esteso di quello dell'economia propriamente detta, la quale verità comparirà più evidente alla luce de' fatti che andrò aviluppando in quest'opera.

# FILOSOFIA DELLA STATISTICA

# PARTE PRIMA

LOCALITA' É SPAZIO DELLE PRODUZIONI E DE CONSUMI O SIA TOPOGRAFIA.

LIBRO PRIMO

TOPOGRAPIA TERRAQUEA.

CAPO PRIMO

1. Posizione astronomica.

La posizione astronomica d'un paese sul globo è determinata da quattro elementi:

- 1.º Latitudine o distanza dall'equatore;
- 2.º Longitudine o distanza da un meridiano arbitrario;
- 3.º Elevazione sul livello del mare;
- 4.º Esposizione relativa ai quattro punti cardinali.

I tre primi elementi, combinati col moto della terra nell'edittica, servono a fissare in generale i due istanti del nascere e tramontare del sole, e quindi la durata de lavori compestri nelle varie stagioni dell'anno.

Crescendo la latitudine (salve le eccezioni che addurrémo a suo luogo) decresce in generale l'intensità del calore è la durata della luce, due forze che agiscono potentemente sopra tutti i sistemi virenti; altronde la loro diminuzione accresce due rami di spesa giornaliera, fuico e luce artificiale. Sotto la zona torrida, per esempio alle isule Antille, dove

non v'ha che una differenza di 42 minuti tra i giorni del mese di gennaio e quelli d'agosto. Questo ritorno, quasi uguale della luce e del calore in tutto il corso dell'anno, rende uniforme l'esercisio delle funcioni della vita vegetabile da naimale i bitogoji, i lavori, i piaceri, tutto ritorna constantemente ni medesimi istanti, e le ore consecrate al sonno non cambiano ne nelle loro epoche, ni nella loro durata. All'opposto quell'uniformità decresce se ci scottamo dal l'equatore. In Milano, per modo d'esempio, situato sotto la latitudine 45° 22°, dove

I due suddetti elementi della latitudine e longitudine, combinati coi moti astronomici, determinano gli istanti del



<sup>(1)</sup> Il sole s'alza alle ore 2 1/2 e tramonta alle 16 1/2.

<sup>(2)</sup> Il sole s'alza alle ore 9 e tramonta alle 3.

nascere e tramontare della luna, il che, dore l'illuminazione notturna nella città non è costante, serve a stabilirue il principio e la fine. Altronde la diversa permanenza della luna sull'orizzonte produce variazioni nell'andamento del flusso e riflusso marittimo, fenomeni de' quali vedremo altrove la massima importanza.

## § 2. Continuazione dello stesso argomento.

Vedremo nel libro terro le variazioni cui la latitudine e le altre circostanze topografiche assoggettano la durrata e l'intensità del calore; qui accenneremo le variazioni che le stesse cause producono nella durata e intensità della luce.

I. Latitudine. La diminutione della luce, rappresentata dalla massima durata della notte, crescente in ragione della latitudine al solstitio d'inverno, dall'equatore sino ai punti più settentrionali cui si potè giungere, si vede nella seguente tabella.

| tabellai           |           |           |                                 |
|--------------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| Nomi di luoghi     | Latit.    | Long.     | Durata della<br>più lunga notte |
|                    | gra. min. | gra. min. | ore min.                        |
| Quito              | . 0 13    | 81 5 O    | 12 0                            |
| Caienna            | . 4 56    | 54 35 O   | 12 16                           |
| Pondichery         | . 11 55   | 77 31 E   | 12 43                           |
| Capo-Francese      | . 19 46   | 74 38 O   | 13 16                           |
| Picco di Teneriffe | . 28 17   | 19 0 0    | 13 47                           |
| Ispahan            | . 32.24   | 49 30 E   | 14 14                           |
| Smirne             | . 38 28   | 24 46 E   | 14 45                           |
| Carcassonna        | . 43 12   | 0 0 0     | 15 15                           |
| Digione            | . 47 19   | 2 42 E    | 15 46                           |
| Parigi             | . 48 5o   | 0 0 #     | 15 50                           |
| Arras              | . 50 17   | o 25 E    | 16 16                           |
| Dublino            | . 53 31   | 8 3g O    | 16 46                           |
| Copenaghen         | . 55 41   | 10 14 E   | 17 16                           |
| Nain               | . 57 8    | 63 40 O   | 17 46                           |

| Nomi di luoghi | Latit.     | Long.         | Durata della<br>più lunga notte |
|----------------|------------|---------------|---------------------------------|
|                | gsa. min.  | gra. min.     | ore min.                        |
| Stockolm       | . 50 20    | 15 40 E       | 18 15                           |
| Abo            |            | 19 58 E       | 18 44                           |
| Drootheim      | . 63 24    | 8 2 E         | 20 0                            |
| Umeo           | . 63 50    | 17 56 E       | 20 15                           |
| Archangel      | . 64 33    | 36 39 E       | 20 47                           |
| Uleo           | . 65 o3    | 23 of E       | 21 15                           |
| Torneo         | . 65 5o    | 21 52 E       | 22 14                           |
| Eoootekies     | . 63 3o    | 18 27 E       | 45 gioroi                       |
| Wardhuus       | . 70 22    | 28 46 E       | 66 gioroi                       |
| Capo-Nord      | . 71 0     | 23 30 E       | 74 gioroi                       |
| Isola Melville | . 75 0     | 110 0 E       | 102 giorni                      |
| Finmarkao sett | entrioonle | (Lapponia), l | atitudine 71 1/2;               |

Finmarkao settentrioonie (Lapponia), intitudine 71 172; il sole è cootinuamente visibile durante sette settimane, e durante sette altre non comparisce sull'orizzonte.

Nuova-Zembla, latitudine 73° al 79°; il sole noo apparitue per tre mei, cioè dall'otto di novembre in poi, e rinance costantemente visibile dal 9 di maggio al 14 d'agosto; l'inverno dura all'incirca 10 mesi, dalla fioe di settembre alla metà di luglica.

Parte setteotriocale dello Spitzberg, latitudine 78; il sole resta costantemente al di sotto dell'orizzonte dal 22 di ottobre al 22 circa di febbraio, ecc.

II. Forma del pacse. La forma d'un paese può iofluire sulla durata della luce, esseodo evidente che l'alizza delle mootagoe circostaoti può torre, per più ore ed anche per più giorni, la vista del sole (esistente sull'orizzonte) ad una popolatione situata in una valle o collion, come è chiaro dai fatti citati nella oota (1).

III. Rifrazione solare. È noto che, in forza della rifrazione, il sole al mallino comparisce sull'orizzonte pria che

| Cremenaga, compne del Lario                               | mesî     | 4     |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------|
| Pendlo meridionale di Centovalli (vallata nel can-        |          |       |
| tone del Ticino situata sulle frontiere del Piemonte) .   | n        | 3     |
| Maggior parte della vallata d' Enghelberg; resta          |          |       |
| il sole invisibile                                        | settiman | e 6   |
| Elm, ultimo villaggio della vallata Kleinthal, can-       |          |       |
| tone di Glaris, nel verno                                 | n        | 6     |
| Il paese di Saanen comprende 13 vallate nel can-          |          |       |
| tone di Berna e di Vaux. Una parte della vallata prin-    |          |       |
| cipale rimane priva dei raggi del sole                    | 19       | 12    |
| mentre quella che è esposta alla loro influenza, ai copre |          |       |
| già di verdura e di fiori.                                |          |       |
| Lenk, ultimo villaggio del Simmental, cantone di          |          |       |
| Berna. La strada segue, una buona mezza lega, il corso    |          |       |
| dello Simma nella pianura di Obervieden, sparsa di        |          |       |
| capanne e di ease, le nltime delle quali rimangono prive  |          |       |
| dell'aspetto del sole nel verno                           | * 1      | 7 a 8 |
| Not mani di Inglia a agosto ali abitanti dai barrel di    |          |       |

Ne' mesi di luglio e agosto gli abitanti dei bagni di Pfeffers (paese di Sargans, cantone di S. Gallo) veggono levarsi il sole alle ore 11 del mattino, e le roccie ne tolgono loro la vista alle ore tre dopo mezzo giorno (\*).

Fallata di Larzo nel Piemonte. La parrocchia di Bonzo, altasta nel luogo più stretto della valle, rimane in forza della sna positione, ciascan anno 69 giorni, cioi dal 17 di norembre al 25 di gennaio, pirva della vita del sole. Vi può essere la differenza di na giorna cel anche di des in più o in meno da un anno all'altro secondo che è maggiore o minore la neve sulla montagna, all' ombra della quale cila rittovati dorante questo tempo.

L'avvocato Navario, vecchio di 90 e più anni molto versato nella storia della valle di Nervia (nelle Alpi marittime), accertò Foderè che Leola buona aua patria, aveya guadagnato da trenta anni de ore di sole al giorno per l'abbassamento della montagna detta

<sup>(\*)</sup> Nelle isole Antille ! alteus e la posizione de' picchi e delle montagne sono tali, che una metà degli abitanti non vede giammasi la levata del sole, e l'altra metà non ne vede il tramonto; succede lo ateza ne "vatloni delle Aturie.

realmente vi cisita, ed è ancora visibile alla sera, quando è giù di sotto: il tempo della presenza del sole è dunque allungato per un beneficio della natura. Ora la rifrazione variabile ne' diversi paesi, è causa per cui il sole apparisce e sparisce in momenti che non coincidono coi gradi della laitudine; quindi, per es., a Torneo (latitudine 65° 45') la rifrazione è minuti 50 primie 8 accondi, mentre a Parigi (latitudine 58° 40' 44") ella non oltrepassa i 33 minuti primi.

IV. Cepuscoli. La stessa causa producendo i crepuscoli del mattino e della sera, accresce la duresta della luce. I raggi solari piegati dall'atmosfera passano sulla nostra testa prima di giungere al nostro occhio; riflessi dalle particole più grosse dell'aria, formano dapprima una luce debole che va continuamente crescendo, annuncia il giorno, e chiamasi aurora. La luce scomposta pinge le nubì a più colori e forma quel brillante corteggio che precedo la levata del sole.

Il crepuscolo non comincia se non quando il sole trovasi al di sotto dell'orizzonte 18 gradi misurati sul circolo verticale, che si suppone passare pel zenit del luogo in cui esiste l'osservatore.

E siccome ne' paesi sotto una lutitudine maggiore di gradi (48 1/2, il dos, evrso il solutio di estate, è meso di 18 gradi sotto il 'orizzonte a meza notte, perso il respussolo vi è continuo: quando quello della sera finisce, quello del mattino incomincia; osservasi questo fenomeno a Parigi sulla fice di giugno.

Quantunque questo limite di 18 gradi sia generale per tutti i paesi della terra, il crepuscolo non ha realmente per tutti la stessa durata; egil è tanto più lungo quanto più obbliquo è il circolo descritto dal sole, o quanto più ci avviciniamo ai poli, il che è la stessa cosa.

Carme, la quale giace al sud di quel villaggio; la sommità in fatti di quella montagna, altre volte coperta di boschi, presentemente è nuola e affatto degradata (Foderé, Voyage aux Alpes maritimes, t. I, 192, 111).

Pe' paesi che si trovano fra i tropici, il beneficio del crescolo non oltrepassa un' ora e dodici minuti, nelle stagioni in cui il sole è verticale a mezzagiono e taglia l'oriszonte ad angoli retti salendo o discendendo, il che succede al solatizio d' estate pe' paesi situati sotto il tropico del Cancro, si due equinozi per quelli che si trovano sotto l'equatore, e al nostro solstizio d'inverno per quelli che sono sotto il tropico del Capricorno.

Intorno ai poli, il crepuscolo dura quasi due mesi prima del principio e dopo il fine del giorno, il quale continua sei mesi, e ciascun anno illumina alternativamente le due estremità del globo terrestre.

Melle contrade di merzo il crepuscolo è, durante la state, lanto più corto, quanto più si è vicini al polo. A Pietroburgo, per esempio, beuchè questa capitale non si trovi che a gradi 59 50' 33' di latitudine, e che al solutioi d'estate il sole resti quatti rore sotto l'orizzonte, il crepascolo è tale, che alla sola sua luce si può scrivere di mesza notte, e ciò duras 15 giorni circas.

La diversa altezza de' luoghi deve rendere variabile la durata del crepuscolo, quindi sugli alti monti è maggiore che sulle pianure, giacchè quelli ricevoso i primi e gli ultimi raggi del sole. I monti de' giganti sono tuttora illuminati quando la notte ha digià steso il suo velo sulla Boemia e sulla Slesia; e di vivisima luce risphendono il mattino, quando queste sono tuttora nelle tenebre: quindi nelle cinque settimane che precedono e nelle cinque che seguono il solutizio d'estate, il crepuscolo vi dura quattro ore prima della levata del sole ed alteratate dopo il suo tramonto; percò nel decorso di quelle altissime regioni. Parimenti nel verno il crepuscolo vi dura dute ore e un quarto per cinque settimane avanti e cinque settimane dopo il solutisio; al tempo degli equinosi la durata è minore.

V. Aurore boreali e simili. Le lunghe notti di più giorni e più mesi nel Nord nou sono nè sì oscure, nè sì tristi, come l'assenta continuata del sole c'induce a crederle. Al sopracitato Spitcherg, oltre il crepuseolo che dura 6 ore vopra 24 nella più grande declinazione meridionale del sole, concorrono ad accrescere la luce l'autora boreale, il cui spleadore rassomiglia talvolta quello d'un gran fuoco in aria, la stelle che brillano d'una luce poco comune, e la luna la quale nella sua declinazione settentionale 12 a 15 giorni di seguito comparine. In conseguenza di questi effetti, renduti più potenti dalla risplendente bianchezza della aceve, ivi si gode d'una luce sufficiente per vedere, dirigersi ed operare; ma di rado è possibile la lettura quando la luna è sotto Portizzonte, in onta della gran luce proveniente dal ciclo.

VI. Luce delle stelle. Nella parte centrale della Siria la serenità delle notti da maggio a settembre permette di leggere un libro ed anche una lettera alla sola luce delle stelle.

Diminuiscono il beneficio della luce naturale le folte nebbie. Le montagne della Scozia, oltre le abbondanti pioggie, sono ingombrate da densissime nehbie la maggior parte dell'anno; venti volte al giorno potete essere inviluppati da ciò che appellasi nebbia scozzese. La quale oscurità, oltre di rendere impossibile l'uso del telegrafo, rende necessari dei supplimenti all'istituzione de' fari. Infatti a Bell-Rock (Scozia Orientale), allorché il tempo troppo nebbioso impedirebbe ai naviganti di scorgere da lungi il faro e i suoi fanali, due grosse campane, pesanti ciascuna 600 kilogrammi, vengono giornalmente suonate collo stesso meccanismo che muove circolarmente i riverberi. Siccome il suono di queste campane può esser udito al di là degli scogli e delle roccie ivi esistenti, perciò, durante la nebbia, diviene avviso ai naviganti d'allontanarsene, quando non possono ancora vedere la luce del faro. Le dense nebbie che coprono soventi la superficie delle acque del golfo di Finlandia, furono uno de' motivi che indussero a creare la compagnia de' palombari che porgono soccorso ai naufraganti e servono a pescare le merci paufragate.

La notizia della maggiore o minore durata della luce naturale, qualunque ne sia la causa, è utile:

1.º A chiunque deve far uso di luce artificiale principalmente nelle arti e mestieri, o vuole calcolare l'estensione di questo bisogno presso le diverse nazioni;

 Al viaggiatore, in cui viaggiando di notte (come, per es., nella state in Norvegia) continua il sentimento della

sicurezza finchè continua la luce;

 Alla polizia che deve vegliargli al fianco colle sue scorte, onde difenderlo dagli aggressori allorchè le tenebre lo circondaco;

- 4º Al pubblico armoinistratore che deve illuminare le coatrade delle città e le coste del mare durante l'assenza della luce. Siccome le nebbie che coprono Londra quasi abitualemente, e l'oscurità che diflondono, anticipano l'arrivo e prolungano la durata della notte, perciò la polizia fivi prescrive che le pubbliche lampade vengano accese un'ora prima del tramonto del sole, e non si estinguano se non dopo la sua levata.
- 6.º Le nebbie, come ostacolo alla luce, sogliono fermare l'attenzione de' capitani delle armate, perchè possono impedire la vista d'un nemico che s'avvicina ad una fortezza, o s'inoltra fra isole che servono di barriera ad un porto, ecc.
- η.º 1 tribunali torgooo più volte, nella presenta o nell'assenta della luce, la probabilità d'un delitto, la veracità o la fabista d'un testimonio. È noto altronde che le leggi distinguono i delitti che si commettono di giorno da quelli che si eseguiscono di notte, se questi maggior pena minacciano. Ora la durata del giorno ne' diversi punti d'uno Stato può essere diversa, e qui essere notte mentre altrove è giorno. Infatti quale esteusione denno le leggi a ciò che chiamasi giorno? Anticamente la durata del giorno era determinata dal tempo in cui il sole illumina l'oritzonte, e il giorno cominciava colla levata del sole e finiva col suo tramonto, attualmente si dà al giorno maggior esteasiones, e diesi giorno finchè dura il crepuscol; di modo

che è giorno quando si può distinguere i tratti del volto d'una persona. Le leggi non applicano la perola giorno alta luce che diffonde la luna. La durata del giorno essendo più lunga sulle montagne che alla pianura, è cosa evidente che lo stesso dellut, commesso nel medeimo istante fisioe, può andare soggetto a pene diverse secondo che fu commesso al piano o al monte.

# § 3. Posizione terrestre.

# A) Posizione sanitaria.

La situazione d'una città sul pendio d'una collina, come per es. Algeri, agevolando lo scolo delle acque, a minori immondezze soggiace, quindi, in pari circostanze, è più favorevole alla salute. In generale i gradi d'elevazione rappresentano i gradi di salubrità d'un paese. Berna, la cui altezza sul livello del mare è 1708 piedi, gode d'un' aria salubre, e n'è prova il trovarsi tra quattro nati uno che giunge all'età di 70 anni, e tra 100 morti contarsi 20 a 25 vecchi di 70 anni a 100. Humboldt ci fa sapere che la febbre gialla nella regione centrale del Messico non va più in su di 1200 a 1300 metri sul livello del mare. Alle Antille, dove il clima caldo ed umido è sì fatale agli Europei, i Francesi e gli Inglesi riuscirono a diminuire la mortalità delle guarnigioni erigendo solide baracche di legno nelle posizioni più elevate. La situazione delle città e de' villaggi alla metà e sulla cima de' colli, come per es, nella Guascogna, è comunissima e necessaria ne' paesi caldi dell'Europa meridionale. giacchè i luoghi bassi producono in que' climi molte malattie epidemiche. I Portoghesi e gli Spagnuoli nelle due Indie, allorchè furono padroni di scerre, non dimenticarono quella precauzione ogni volta che dovettero erigere una città: all'opposto gli Olandesi ed altri coloni del Nord, imitando servilmente l'uso de loro paesi, collocarono le loro in bassi fondi.

Cresono gl'inconvenienti delle situazioni basse, allorchè sorgeano intorno più ostacoli alla libera circolazione dell'aria, L'antica Tiberiade, attualmente Tabaria, la quale confina od lago Genesareth, giace in piccola pinoura circondata da montagae. Questa situazione la rende estremamente calda e malsana: le montagne impedendo il libero corso de'venti d'ovest, che domisano durante la state in tutta la Siria, le febbri intermittenti largamente si diffondono e sopratutto le ouserane.

Dovunque si trovano acque stuganati, si trovano pure quasi abituali le febbri suddette. Negli stessi deserti dell'A-rabia, allorchè akune circostanze locali auromatano l'umidità di que rarissimi spazi fertili, chiamati Ossiz, al punto di renderli pantanosi, essi divengono insulburi; tale si è l'Ossia di Zabria, di cui Abulfeda ci ba lasciato la descrizione: quelli, dice agli, che vi mangiano dei dattili, vi bevono dell'acque o vi dormono all'ombra, sono sicuri d'essere sorpresi dalle febbri.

Una città che giace in fondo paludoso, come per esempio Amsterdam, oltre di recare danno alla salute de' suoi abitanti, rende necessarie più spese private e pubbliche; pri vate, giacchè, senza ricordar quelle che accenneremo parlando dello stato igrometrico, non è da ommettere che queste posizioni vogliono metodi dispendiosi nella costruzione delle case, le quali devono essere inalzate sopra palafitte; pubbliche, e sono richieste dalle incessanti precauzioni di Polizia medica, Infatti e per es., sebbene i canali da cui è intersecato Amsterdam mantengano la nettezza delle strade, e il commercio singolarmente promovano, pure il gran puzzo che tramandano allorché l'aria è riscaldata e tranquilla, non la-Sia d'essere incomodo e insalubre. Ora più perniciose ne sarebbero le conseguenze se le acque, da tre molini a vento a bella posta costrutti, non venissero incessantemente agitate. il che è un ramo di pubblica spesa, oltre tante altre. In onta di questa insalubrità, Amsterdam, atteso la sua posizione nel centro della Provincie-unite, tutte tagliate da canali, è, dopo Landra, la città più commerciante d'Europa, e la sus popolazione, in tempo di commercio florido, si sostiene e prospera pel motivo per cui prosperano le lotterio nella concorrenza di giocatori perdenti.

Parlando della topografia atmosferica accenneremo con maggior estensione le cause che alterano i sistemi viventi.

La cognizione delle situazioni salubri ed insalubri dirige i governi nella scelta de' luoghi dove collocare collegi, carceri, ospitali, stationi militari, ecc. Nei paesi più salubri vanno a ricercare i pubblici amministratori le balie pe' trovatelli. Gli luglesi, possessori delle ladio Orientali, amnalano al Capo di Buona Speranza gli ufficiali ammalati, dove, ricuperata in poco tempo la salute, possono presto raggiungere i loro corpi.

L'instalbrità d'un passe è motivo per accrescere l'ocorario de parrochi, de giudici , de funzionari pubblici qualunque; giucchè queste situazioni richieggono maggiori spete per conservare le forze becessarie all'esercizio de pubblici obveri. Stablite per tutti i cantoni e tutte la provincia d'uno lato gli atessi ocorari, senza riguardo alle circostanze topografiche; è stabilire un'eguaglianza di nome ed una ineguaglianza di fatto.

# B) Posizione pericolosa o sicura,

Le cause più generali che minacciano la sicurezza fisica d'una città o d'un paese, sono i terremoti e le inondazioni. Tra tutti i luoghi della terra ferma nissuno è tanto

esponto a frequenti e violenti terremoti, quanto le regioni montuose poco distanti dal mere. La penisola montuose poco distanti dal mere. La penisola montuose d'alla saltaia, le coste rigide e assoso del Portogallo e della Spagna, la parte dell'alto Perà situata verso il mare soggiacciono a più frequenti terremoti ed incendi interni del suolo. Nella Prussia non si conocenon affatto simili fenomenti. Nell'Olando.

seon stati solamente P eco, ovvero P ultima coorulisione di reruzioni remote. Nella Germania e nella Svizzera se ne sentono pochissimi, benchè quivi esistano montagne di miniere. Si fanno però sentire a Genova e sulle coste di Barbaria, La regione da Coblenza sino a Gothinga, Bug, Tonna, eco, essendo situata più vicina al mare, ed avendo avuto vulcani, avrà senna dubbio solferto per lo passato terremoti ed eruzioni. — Chi, esponendo la statistica di Lisbona, non indicasse il vulcano sottomarino, poco lungi dal quale s'innalta quella città, non darebbe tutta la somma degli elementi fisici che pe' calcoli economici si richiteggono.

Le città vicine ai fiumi, ai laghi, ai golfi, ecc. vanno soggette alle inondationi principalmente pel rapido aumento delle acque allorchè si scologoo i diacci, o per l'azione dei venti che ne sommorono le masse, o per l'una e l'altra cagione. Nel primo cano si trova Riga, capitale dalla Livouis 
(latit. 56° 53'), situata sulla Duna, le acque della quale 
consolidate dal ghiaccio sulla fine di novembre, sciogiendosì 
nell'aprile, sorgono talvolta a tale altezza che soverchiano 
le nutra della città con infinito danno del commercio, mentra 
nella state le semplici barche non passano quel fiume che 
a stento. Il Tebro, spinjo e compresso dal vento sud-ovest, 
e gonfio per le disciolte nevi dell'Appennino, esce dal letto 
e diviene fiagelio della campagna di Roma.

L'esame della situazione di Pietroburgos, dove le inondazioni straordinarie provengono principalmente dalla seconda cagione, ci presenta i seguenti risultati.

1.º Questa grande città situata nel fondo del golfo della Finlandia, quasi presso alla foce della Neva, giace in vasta, palude. Pochi piedi al di sotto del suolo si trova l'acqua: per costruir la chiesa d'Isacco fu forra spingere le palafitte sino alla profondità di 60 piedi. Tutti i giardini che si veggono in que' contorni, sono stati formati con terra trasportata da lungi; e dalla parte di settentinone non si vede che uno sterlissimo e spaventoso deserto. a.º Il suolo non era atto a ricevere un porto, giacchè il banco che trovasi alla foce della Neva, non vi lascia per lo più che otto o nove piedi d'acqua; quindi que' battimenti a' quali è necessaria quantità maggiore, sono costretti a rimanere a Cronstadt, di dove, col messo di battelli, vengono le merci a Pietroburgo.

3.º Atteso l'alto prezzo de'viveri, conseguenza della circostante aterilità; e quindi del doverveli trasportare da lungi, pochi navigli esteri, 30 a 50 circa, e solo costretti dalla necessità, vi passano il verno.

4.º La situazione di Pietroburgo in terreno basso, tagliato dai bracci della Neva, l'espone naturalmente a quelle inondazioni che delle escrescenze ordinarie de' fiumi sono necessarie conseguenze. Ma una ben altra cagione l'assoggetta a disastri straordinari dei quali fu testimonio anche la generazione attuale, ed è la sua posizione al fondo d'un golfo lungo e stretto, il quale, sotto l'azione d'un vento impetuoso d'ovest-sud-ovest, deve ricevere immenso aumento d'acqua proveniente dal Baltico, e quindi alzarsi verso la sua punta orientale a straordinario livello, nel tempo stesso che la massa delle sue acque, spinta nella Neva, impedisce il decorso di questo fiume, che in larghezza e rapidità non la cede al Reno, e che in sostanza non è che uno scaricatore del gran lago Ladoga. In questa combinazione di cose, l'imboccatura della Neva non è più che uno stretto in cui due masse d'acqua si urtano, s'inalzano, s'accavallano, e quindi inondano il basso terreno circostante. Nissuna diga, nissun canale di scolo non potrà mai preservare la nuova capitale della Russia da questo flagello, il quale tosto o tardi può cagionarne la distruzione. Sarebbe stato necessario creare un terreno alto 20 piedi sopra il livello attuale delle strade e delle spinggie; l'esperienza infatti ha dimostrato che l'inulzamento delle sponde della Neva non ha corrisposto all'aspettativa. - Allorchè le acque del fiume passano certo segno. la fortezza, con alcuni colpi di cannone, annuncia ogli abitanti

l'alteza a cui sono ginnte. Le inondazioni più ribarchevoli a cui anggiacque Pietroburgo, dopo la sua fondazione nel 1700, successero negli anni 1721, 1726, 1736, 1752, 1777, 1824. Nel 1777 le acque salirono i q jiedi sopra l'ordinario lirello della Neva, e ne rimasero vititima 3000 persone: nel 19 novembre 1824 le acque salirono a piedi 16 172: i morti furno 11,000, e molto maggiore il numero delle persone smarrite. Coà un falso cajoolo statistico di Pietro il Grande divenne fatale alle seguenti generazioni.

#### C) Posizione commerciale.

La posizione commerciale d'un paese è determinata da due elementi generali:

1.º Facilità di partire e ritornare in qualunque stagione;

 Numero di paesi ricchi a cui si può giungere in poco tempo.

Ora la facilità di partire e ritornare è in ragione della facilità di navigare: quindi dalle prime epoche della storia sino al presente, si vede il commercio seguire le sponde dei fiumi, de' leghi, de' mari.

La città che ne' tenpia antichi uni in sommo grado i due principali elementi della situazione commerciale, in Alessandria. La magnifica situazione di questa città, a piedi della quale si univano i tre continenti, l'annunciava da lungi come il mercato comune dell' Oriente e dell' Occidente. Il mar Rosso stendeva uno de' suoi bracci avanti di essa per agevolarle la comunicazione con tutta l' Asia, ed anco con tutti paesi illuminati dat sol levante; coll'altro braccio la additava le strade delle ricohe e vaste contrade dell' Eciopia. Il Mediterraneo non apettava che i suoi ordini per condurre le sue flotte in Europa e in Africa; dietro di essa giungeva il Nilo, per portarle, col tributo delle sue acque, le chiavi di tutte le piazze dell' Egitto. Strade à maestose ed eterne

GIOJA, Fil. della Stat. Vol. 1.

invitavno ad Alesandria le caravane da tutti gli angoli del mondo, onde unirvi i prodotti della terra e quelli del mare, e frammischiare il loro vivente corteggio alle foreste mobili che il più vasto porto dell'universo chiamava e riuniva nel suo seno.

Tra gli Stati moderni in cui si veggono uniti i due suddetti elementi, primeggia l'Irlanda. Quest'isola è aperta alle quattro parti del mondo; i suoi mari sono navigabili in tutte le stagioni; si può avvicinarsi con sicurezza alle sue coste ne' tempi più procellosi; la sua forma esteriore o la sua linea di confine mostra dappertutto de' porti scevri di pericoli; non contandoscne meno di 76 nel contorno di miglia 750. Da tutte le parti è tagliata da grandi siumi, tutti navigabili o capaci di divenirli, e suscettibili d'essere riuniti da capali in tutte le direzioni, senza che le acque necessarie ad altri usi vengano esauste, come in altri paesi suole avvenire. Questi vantaggi commerciali, probabilmente, sono la causa segreta dell'animosità degli Inglesi contro gli Irlandesi, e forse il timor del papismo ne è solamente il pretesto, come lo provano le leggi colle quali vincolarono il commercio di quell'isola, e che poscia a poco a poco, cedendo al grido pubblico il quale tosto o tardi vuol essere ubbidito, dovettero annullare. Se la situazione dell'Irlanda fosse meno commerciale, forse quell'isola sarebbe meno oppressa.

Dopo le situazioni direttamente commerciali rengono quelle che concorrono ad agevolare i movimenti del commercio, e sono i luoghi io cui si può raddobbare i hauti-menti; comprare viveri, ritrovare acqua dolce, rititrati in caso di periodo e simili; tale si è la situazione del Capo di Buona Speranza pe' vascelli inglesi che vanno a commerciare nelle Indie o o'occupano della pesca della balena. Certi di ritrovare in quella colonia, acqua, carne, farina, hisototto e qualunque altra munizione da bocca e da guerra, ne pongono minor quantità sni bastimenti, ed accrescono proporzionatamente la massa delle mercanzir. Ora, se si eccettura

l'isola di Sant'Elena, gli Inglesi non avevano in quella vasta estensione di mari che devono traversare per andare dall'Europa alle Indie, un solo porto per riceverli. Aggiungi che Sant' Elena non può somministrare che una piccola quantità di viveri e di acqua. Altronde i vascelli non s'avvicinano a quell'isola se non che durante sei mesi all'anno e quando ritorpano in Europa. Negli altri sei mesi, Sant'Elena è battuta da venti contrari. Rio-Janeiro serve bensì di luogo di ritiro per que' vascelli inglesi che vanno alle Indie, ma, oltre il lungo circuito che sono obbligati di fare, l'entrata in quel porto poteva essere chiusa dal Portogallo. Il bisogno di possedere il solo porto marittimo che si trova sulla strada che conduce dall' Europa alle Indie, e che col mezzo delle sue rade, presenta un ricovero sicuro a tutti i vascelli, qualunque ne sia il numero e in tutte le stagioni dell'anno, questo bisogno indusse l'Inghilterra ad occupare quel Capo famoso con sommo vantaggio del suo commercio.

S'applicano gli stessi riflessi all'isola del principe di Galles o isola di Penang, posseduta dagli Inglesi. Essa è bensì un magazzino di deposito pel commercio d'India in India, ma ha maggiore importanza dal lato dell'influsso che esercita sui mercati vicini. Essa assicura agli Inglesi il monopolio dell'oppio in tutte le contrade Malesi; essa non è loro meno utile pel commercio della China. Essa procura loro il mezzo di portare men denaro dall'Europa in quel paese, e più mercansie che i loro vascelli spediti dall'Inghilterra trovano pronte all' imbarco in quell' isola. Essa presenta loro opportunissimo luogo per ancorarsi e racconciare i loro bastimenti destinati per Canton, è che per l'addietro erapo costretti a svernare a Malaca o a Batavia col secrifizio di somme esorbitanti, senza parlare della salute de' marinai che succumbevano sotto l'azione insalubre di que' climi. In tempo di guerra, essi possono preparare ne' porti di Penang tutte le munizioni per assalire i possessi olandesi. Essi vi trovano sicure rade ed un porto eccellente, il che loro manca

sulla costa di Coromandel, e che costriogera i loro armatori e i loro vatedili da guerra ad aodare a ristauraria a Bombay. Finalmente l'isola di Penang è il gran deposito degli ammalati de' loro stabilimenti iodiani, i quali prontamente vi ricoprano la salute che anco più prontamente si perde in quelle contrade dell'Asia. In una parola, l'isola del principe di Galles è per gli Inglesi un altro Capo di Buona Speranza al di là del Gange.

Questa somma di vantaggi diversi prova, che non ragionerebbe esattamente chi volesse apprezzare l'utilità di qualche porzione d'un impero dal solo confronto delle imposte colle pubbliche spese.

Gli altri elementi più miouti della situazione commerciale asranon sviluppati oil hbro seguente, done tratteremo della topografia idraulica. Basterà qui ricordare che la notizia delle situazioni più o meno commerciali serre di norma nella scelta e direzione delle strade, e che più volte i prefetti francesi dovettern lottare contro la crassa ignoranza degli impiegati ministeriali, i quali da Parigi volenzo regolare le operazioni de' comuni, spesso opponendosi a pubblici lavori riclamati dalla generale apinione, ed opponendosi col pretesto di tutelare l'interesse pubblico che non conoscerano.

#### D) Posizione militare.

La posizione militare è determinata da due elementi; Potere di far male al nemico;

Potere di resistere a' suoi sforzi.

Partecipano dell'uno e dell'altro vantaggio le alture sosocese sopra le quali sorgoso fortezze dominatrici del piano circostante; ne presenta rimarchevole esempio Gaylan, poco distante da Alessandretta, fabbricato sopra due roccie separate da un burrone. Il loro pendio è sì ripido, che le stra-de, potrebbero essere chiamate scale; e le case soso fabbricate, per coò dire, le une sulle altre, giacchè il tetto

dell'una forma la corte di quella che le ta sopra. La porsisione di Baylao è ù forte che, a giudizio delle persone asperte, i suoi 10,000 abitanti potrebbero bravare nelle loro montagne un'armata di 100,000 uomini, e interrompere ugualmente la comunicazione tra la Siria e la Natolia; perciò la Porta ottomana non confida il governo di Baylan fuorchè a persone delle quali ha sperimentato la fedetta.

Per la ragione opposta i due suddetti poteri scemano, quando le città o i castelli sono signoreggisti da altezze superiori e non troppo distanti: il castello del Cairo, dominato dalla vicina mootigna, o on sosterrebbe per due ore il funco d'un'artiglieria che vi si fosse stabilita. Il terreco dei distorni d'Aleppo presenta più eminenze le quali, in caso d'assedio, renderebber fasilistimi gli approcati

Non esiste il potere di difendersi dal nemico, quoodo egli può impedire l'introduciono ed elle sussistenze nella cità assediata. Copenaghen con può essere considerata come piazra militare propriamente detta, giacchà manca d'opere esteriori abbasicanata esteta per impedire agli assedianti di tòrre la comunicazione coi laghi che somministrano l'acqua aggli assedianti di

I due suddetti poteri si riducono quasi a sero quando si tratta d'uo isola. Già più volte, e con ragione, è stata paragonata un'isola ad un vasto castello rovinato, di cai ne è debolissima torre la cittadella, e che presente mille puoti accessibili cootro ua solo assucettibile di diesa. Iofatti la sua circonfereoza, troppo estesa, non può estere sufficientemente guaratia di truppe contro un nemico che ha la facolià di dividersi, di sharcare parsialmente senza ostacolo e devastare il paese prima di offire o ricevere la battaglia. Se questo nemico viene di primo abbordo ad assalire le truppe che difendono il punto principale, le sue forze naveli interrompono totol le comunecioni, e la pronta sommissione degli abitanti lo mette in posesso del prece. Non resta allora a 'uni difensori che qualche forte, ceretto, da tallora a 'uni difensori che qualche forte, eretto, da tallora a 'uni difensori che qualche forte, eretto, da

principio, contro i deboli nemisi interni, meno capace di provvedere alla salute dell'isola, che a proteggere una squadra di soccorso, e nel quale non potrebbero lungamente aspettaria. È stato dunque detto con ragione che la vera dilesa delle colonie, la sola nella quale posseno confidare, sono le squadre. Senza di esse cosa sarebbe la superba Albione? Ed anche in onta delle sue squader non l'abbiam noi veduta impalidire e tremare alla sola minaccia d'uno aberzo, che le fisersa Napoleone?

Arrestandoci ascora in un'isola, Vadremo crescere o decrescere il pericolo della capitale in ragione della sua prossimità o distanza dal ludo; quindi Loedra, che dista dal mare 60 miglia inglesi, non soggiace all'eventualità d'essere totto sopresa dalle flotte ceniche.

Giova qui osservare che le flotte, unica difesa artificiale delle iole, richiaggono abitudini, metodi e materiali diversi da quelli che vogliono le truppe terrestri. E siccome le forze navali non possono in massa presedere parte nelle discordie civili, quiudi non allarmano l'interna libertai è questa una delle ragioni per cui gli Inglesi sono più liberi o meno schiavi del Francesi.

Talvola le isole e i continenti marittini sono circondati de roccie, da banchi, da scogli, i quali, se rendono difficili i movimenti del commercio, sono una difiesa naturale. Il Messico, situato in modo da poter comunicare in cinque settimane coll'Europa, in sei coll' Asia, son ha porti sicuri e profondi fuorchè dal lato dal mar Pacifico; dal lato del golfo Messicano il nocchiero non trova che piaggie pericolose dore non può ancorarsi, dore a einscon istante furiosi venti minacciano di spetzare i suoi vascelli contro roccie, o farti dare in secco sopra banchi di sabbbia. Osservate le carte topograficie della Srezia e della Finlandia, e vederete tale labirinto d'isolette e di scogli, che non esiste simile nell'universo o almeno i tropa: vi sono luoghi dore nello spato d'un miglio quadroto si contano trecento punte che sorgono fuori dell'acqua; il mare rinchiuso e tagliato tra mille piccoli stretti e bacini, seminato di banchi e di roccie, qui agiato da venti furiosi, là in una calosa che rende inutili le rele, non lascia liberi i moti ai grandi vascelli che pescano unolta acqua, e richiede infinita destrezza nel maneggio delle flottiglic.

#### E) Posizione amministrativa.

La posizione amministrativa è costituita dai luoghi e dalle distanze in cui si trovano i centri:

Governativi, da cui provengono le leggi, i regolamenti, i decreti e gli ordini di opere pubbliche;

Giudiciari, dove si riconoscono i diritti o, per dir meglio, dovrebbero riconoscersi, e dove si puniscono i delitti; Finanzieri, che accolgono le imposte dirette e indirette, e proteggono le regalie;

Militari e di gendarmeria per la difesa delle persone ed arresto de' delinquenti;

Religiosi, dove trova pascolo quel sentimento che la specia cumana eminentemente distingue da quella de bruti, a che melle montagne sogliono essere di soverchio distanti, anche presso quelle assioni, i sovrani delle quali si menano spesso per bocca la parola religione, a patto di non farne la spesa (p. 73).

L'epoca in cui la legge comincia a divenire obbligatoria in un luogo, dipende dalla sua ditanta dalla capitale in cui vanne emanata. Il codice del cessato Regno d'Italia (titolo preliminare, articolo primo) dice: « La promulgatione fatta « dal re dovrà ritenersi riconosciuta nel dipartimento in cui risiederà il governo, un giorno dopo quello della promulgatione della legge: ed in ciascuno degli altri, dopo lo « stesso termine, coll' eggiunta d'altretonti giorni, quante decine di miriametri (circa 60 miglas comuni) satà die « statute il capo-luogo di ciascun dipartimento dalla città dove « satà fatta la promulgazione.

Ora in un vasto Stato essendo i dipactimenti diveragmente distanti dalla espitale, diverse pure devono essere le epoche in cui comincia l'obbligo d'osservare la legge. Il corriere che porta gli ordini del governo di Bogota, capitale dalla Colombia, a Carseas, rimane in viaggio 60 giorni; dunque prima di quell'epoca non è delitto ciò che la legge condanna, nè è dovere l'atto che essa preserive.

L'ignoranza della topografia amministrativa giunse talvolta, nella mente degli stessi legislatori, ad un segno che si crederebbe impossibile, e fu fonte di misure che l'autorità esecutrice più volte incepparono. Nel XIV secolo, e precisamente nell'aono 45 del regno d'Odoardo III, il Parlamento inglese votò un sussidio di 22 scellini e tre denari per parrochia, nella supposizione che l'Inghilterra contenesse parrochie 45,000 mentre ne conteneva appena 9,000, cioè il quinto. Questo strano errore non fu scoperto se non dopo che fu sciolto il Parlamento. Il re convocò tosto un gran consiglio al quale, col mezzo del cancelliere, espose il deficit dell'ultimo sussidio, provando, col certificato di tutti i vescovi dell' Inghitterra, che il Parlamento era incorso in grave errore nel suo calcolo delle parrochie. Giusta queste rappresentanze il consiglio aumentò il contributo di ciascuna parrochia, e lo fissò a cento sedici scellini (1).

<sup>(1)</sup> Rol. Parl, pag. 304.

#### CAPO SECONDO

Forma, estensione, indole del suolo.

# § 1. Forma.

L'attenta ispezione del corso delle seque presenta una idue chiara della configurazione d'un paeser essa procurs allo spirito la facilità di concepirate lo insieme, fissando l'attenzione sulle differenti masse dai ruscelli indicati e dalle riviere. Le soque essendo sottomese a prioripi invariabili, i quali sono la gravità e la mobilità delle parti in ogni seno, dovettero in origine segoire le strade che la declività del terreno loro offeriva, o vincere gli ostatoli che si opponerano al loro decorso verso i recipienti principali e verso il mare, dalle pendense generali e particolari sgrevoltate e promosso.

La forma del suolo influisce sutle seguenti operazioni: I. Operazioni idrauliche. Un paese ingombro di montague, tagliato da torreuti, non è suscettibile di quelle operazioni idraulicha che, a vantaggio del commercio, scavano canali o costringono riviere, dapprima non navigabili, a portare de' battelli. Quindi dove è massimo il pendio, e per conseguenza massima la rapidità delle acque, non si può introdurre navigazione. In tutta la parte equinoziale del Messico non si trovano che pochissime riviere con larghissima foce: la forma stretta di quel continente non permette la riunione di grandi masse d'acqua, il pendio delle montagne (Cordigliere) è origine di torrenti piuttosto che di fiumi. Questa irregolarità di suolo rende difficilissima la comunicazione tra la città di Messico e il porto di Veracruz; e questa difficoltà è la causa per cui le farine messicane non possono venire sui mercati d'Europa a gareggiar con quelle di Filadelfia.

Chi si accinge ad ascingare una palude, deve conoscere le posizioni, le forme, le dimensioni sì del bacino generale che de' bacini particolari che lo compongono, i loro rilievi, le loro differenti altezze relativamente al livello del mare, le pendenze, i declivi, le direzioni delle diverse correnti che li traversano e li circondano, non che la misura delle acque sì pluviali che sotterranee, onde procurar loro sfogo tale che non riescano nocive. Senza il corredo di queste cognizioni statistiche si intraprendono operazioni dispendiose e inutili. o si omettono quelle che potevano essere coronate da felice successo. La comunicazione diretta del mar Rosso col Mediterraneo attraverso all'istmo di Suez, era impraticabile, atteso le alte dune che si trovano all'oriente di Pelusa, ma potevasi aprirla sul rovescio di queste dune dal lato del lago Menzaleh, essendo attualmente noto che il mar Rosso s'alza o metri 912 millimetri sul Mediterraneo.

<sup>(1)</sup> I giornali di Londra del Inglio 1825 dicono: Notitie qui pervenute da serperte depan di fede danno i raggangli d'uno straripamento del Gange, che ha avuto i più disastrosi risultati. Queste motirie faruno trasmerse da un missionario di Serampore, il quale nggiunge che aleune case furuno inghiotitte dalle acque, cel anche parecchie migliali ad ibilatiati ne furuno vittime. Il vasto convento delle

Operazioni stradulali. Cinicuno agevolmente comprende che, se in pianura possono le strade seguire la linea retta con minima spesa di costruzione e manutezazione, con minima perdita di tempo pel commerciante: all'opposto in montagna è forza condurle per linea spirali con aumento di spese e perdita di tempo; acciò la prolunguzione del cammino diminiusca la difficolti di salirle.

Operazioni di pubblica sicurezza. La forma del passe può ristringere od estendere la libertà nella sosta della milizia necessaria a difenderio. Il territorio dell' Attica essendo montuoso e scarso di fieno, non permise giammani ad Atene di mantenere un corpo ragguardevole di truppe a cavallo. Il numero ne giungeva appena a 300 dopo la disfatta dei Medi e de' Persianj i ne seguito non oltrepassò i 1200.

Biparlo delle parrochie e simili. La stessa popolazione potendo essere isparesa sopra uno spaño più no meno esteso, e lo stesso spasio potendo essere occupato da monti o da scaque che rendono difficii le comunicazioni, è chiarco che il numero delle parrochia, delle giudicature di pace, de'centri municipali, ecc., non debb' essere catoolato nè in ragione di spasio nè in ragione di pasione di propiazione, ma in ragione della facilità e difficoltà da parte del popolo di ottenere i servigi ecclessistic, giudiciari, comunali, ecc. Il governo portoghete, affine di promuovere l'agricoltura, ottenne dal Sommo Pontefice la pernissione de'l'avorti in certi giorni festiviti ma la conditione d'ascoltare la messa la rende inutile in più parrochie di campagna dove le chiese sono motto distanti (1).



missioni în cui erano le stamperie, vedesi quasi înteramente distruto, Si sono per altro potuti salrare molti manoacritti. Nulla si dice di Calcutta, situata sull'alira parte del Gange e sopra una lirea un po' più alta di Serampose: è intanto probabile che la parte bassa di quella città abbis provato i medesimi danni.

<sup>(1)</sup> Balui, Essay statistique sur le royaume de Portugal, etc., tom. 1 er, pag. 145.

#### § 2. Continuazione dello stesso argomento.

L'influenza delle forme d'un paese sulla temperatura atmosferica, sullo sviluppo de'vegetabili, sulla salute degli abitanti, sulla formazione della grandine, ecc., verrà discussa altrove: qui ci ristringeremo a dare un'occhiata rapida sulle montagne.

Le montagne sono us vasto serbatoio dove la natura unisce le acque e le economizza per dispensarle secondo il bisogno. Senas le montagne il nostro pianeta sarebbe ora us' arida pianura senas vegetazione e senas vita, ora un vasto lago od un oceano senta sponde. Col netzo delle montagne è alimentato il corso delle acque vive che fecondano i colli e le pianure, nel modo stesso che il anague circolando per le vene alimenta le feconomia asimale. La fusione dei ghiacci e delle nevi, la lenta infiltrazione delle acque nelle viscere della terra, formano le fosti, i ruscelli, i torretti che si uniscono in fiumi, e nelle stagioni in cui il ciclo sciolto da nubi, minascoia siccità el essurimento, presentano acque pe bisogni della vita, delle arti e del commercio.

Delle montagne fa d'uopo esaminare i seguenti elementi:

1.º Elementi atstronomici e terrestri. Situazione, grandeza della base, elevazione sul livello del mare, direzione
delle vallate, sommità coperte costantemente o no di ghiaccio, esistenza di frane e valanghe, apparenze di buono o cattivo tempo, ecc. Alle quali notizie fa d'uopo aggiungere
quelle di vulciuni ardenti, il altezza e larghezza del cratere,
l' estensione della base, le epoche dell'eruzione, le circostanze
che le annusciano, le seguono; i paesi soggetti all'inondazione della lava, il rapporto tra il numero delle cruzioni attuali e quello degli scorsi secoli, d'onder sisulta se più firetuali e quello degli scorsi secoli, d'onder sisulta se più fre-

 2.º Elementi agrari. Altezza a cui giungono le diverse coltivazioni degli ulivi, de' grani, de' boschi, de' pascoli,

quenti sono o più rare.

della linea della neve, della quale parlermo nella topagrafia stunosferica. Non si ommetta d'accumare le specie delle piante officinali, nel l'extensione degli spazi non suscettibili d'alcun prodotto. La montuosità de' pessi è una circostansa che accreace le spese della collivazione, giacchè, se nelle pianure i campi ammettono l'aratro, e i trasporti si eseguiscono coi carri, le montagare richieggono l'uno faticono della marra, e i trasporti vi succedono a schiena d'umno. Altronde nelle montagne i prodotti agrari soggiacciono a maggiori infortuni celesti, elemento essenziale per la stima dei fondi, come vedremo.

3.º Elementi militari. Ignorare le altezze accessibili e inacessibili, i mezzi di valicarle e le relative epoche dell'anno, le direzioni e gli sbocchi delle valli, la situazinne de' boschi e de' torrenti, ecc., fu spesso cagione di gravi sconfitte o inutili perdite. I Romani passarono sotto il giogo alle Forche Caudine, nnn tanto per astuzia de'nemici, quanto per non conoscere il paese. Gli Spagnuoli nella guerra del 1762 col Portogallo conoscevano si poco la posizione delle sue differenti montagne, le loro catene, i loro stretti, il corso delle riviere che vollero penetrare nella provincia di Beira e attraversare quella di Tra-los-montes per andare ad assediar Porto, cioè essi pretendevano di far passare un'armata per viottoli sì dirupati e scoscesi che appena delle persone del paese, coll'ajuto di muli avvezzi a' que' perigliosi tragitti, si possono superare, e s'impegnarono in gole sì inaccessibili e si anguste che dappertutto con due cannoni e una ventina d'uomini si può far fronte a qualunque armata.

## § 3. Continuazione dello stesso argomento.

Osserviamo la cosa sott'altro aspetto. Per conoscere quanto sulla sorte degli Stati influisca la loro configurazione, gettiamo un colpo d'occhio sull'Italia.

Parma può essere considerata come il centro del semicirculo che passa per le Alpi, giacchè tutti i punti delle Alpi distano de Parma 50 a 60 leghe. Dal San Gottardo a Reggio in Calabria si contano leghe 250 circa. Le 50 leghe del Nord possono essere considerate come continentali; le 200 altre formano la penisola, la quale comincia all'altezza di Parma, e ne' diversi punti della sua estensione non conta che do a 50 leghe di largetezza.

Queste 200 leghe in lunghezza, 40 a 50 in larghezza sono circondate da tutti lati dal Mediterraneo e dall'Adriatico.

Una configuratione sì bizzarra, simile ad uno stivale, infuli interpolatamente ne' destini di questo bel paere. Se la peniola, invece di 40 a 50 leghe in larghezza, ne avesse avuto go a roo, ed alla meth fosse stata ridotta la sua lunghezza, il punto centrale si sarebbe trovato più vicino a tutti i primi estremi, gli interessi sarebbero stati più conusui o meno divergenti; la nazione sparasa topra più piccola distanza avvebbe agito con maggiore uniforminià: essa avvebbe lottato con miglior successo centro gli atti che tendevano a sperararh, e la forza d'adesione che ritenne in un solo corpo la Francia, la Sogaga e l'Ingliberra, avvebbe operato ugualmente sull'Italia. Misurianone il littorale.

Le coste della riviera di Genora giun-

non supera le leghe 700. Paragonando le vicende di queste nazioni non si può allontanare l'idea che la configurazione dell'Italia non abbia influito nella diversità de' risultati.

Il confronto della forma dell' Inghilterra con quella degli Stati-Uniti d'America dimostra ad evidenza la superiorità della prima. Infatti quand' anche l' America avesse e popolazione e finanze bastanti per formare una marina militare e porti capaci di contenerla e difenderla, il che non è (1), pure la grande lunghezza le impedirebbe sempre di agire con quella rapidità che si ammira in Inghilterra. In caso di pressante bisogno, può la Gran Brettagna unire tutta la popolazione marittima in un sol punto, e, se è necessario, equipaggiare la più gran flotta possibile nel giro di sei od otto giorni. Ora supponendo che l' America possedesse una flotta uguale ne' soli porti capaci di riceverla, abbisognerebbe d'un tempo sì lungo per radunare la sua popolazione marittima, quand' anche usasse il metodo forzoso dell' Inghilterra, che tutti i vascelli potrebbero essere comodamente distrutti dal nemico, prima che i marinari fossero propti ad imbarcarsi. Aggiungi che in Inghilterra il sentimento che domina sulle coste, domina pure nell'interno; giacchè tutti quegli isolani alla sorte delle coste partecipano. Al contrario in America gli interessi degli Stati continentali differiscono sovente da quelli del littorale.



<sup>(1)</sup> Dai Capi della Virginia sino all'estremità più meridionale dell' minos ameritana, non "è ha un sel porto in cui un vascello di linca e ne anche una grande fregata possa ceitzre, giarchè le triviere di Charlestore e di Savannais non chiuse da hanchi. Il Chesappete e il Delware possono rieverer grandi bastimenti, ma alema sicurezza non officnoa contro una fiotta navale considerable. New York, New Port net Rhode-laland e Boston sono porti sufficientemente buoni, ma possono ficilimente cauere bloccai, e, mentre uno fiotta s'astrebbe ritenuta, potrebbe una piccola synadra scappure, per così dire, tutti i porti e le riviere del sud.

Ricordismo dunque il principio generale: in pari circostanze, a misura che cresce la lunghezza e si ristringe la larghezza d'un paese, cresce la difficoltà di sifenderlo e la facilità di soggiogarlo; si dica l'opposto a misura che la figura del paese si accosta alla circolare.

# § 4. Estensione.

I. Il rapporto tra la popolazione d'un paese e la sua estensione, considerato in sè stesso e disgiunto da ogni altra notizia statistica, come sogliono presentarlo più scrittori, è cognizione insignificante, da cui ne teoriche conseguenze si può dedurre, nè pratiche. Infatti dire che il paese A conta 200 abitanti per miglio quadrato, e che il paese B ne conta 100, non è dire che il primo sia più forte del secondo, potendo questi trovare forze nelle sue circostanze topografiche; non è dire se la popolazione sia unita o dispersa sopra grande estensione, il che nel 1.º caso è segno di forza, nel 2,º di debolezza; non è dire se la maggior popolazione relativa provenga dalle arti o dal commercio; non è dire se la minor popolazione relativa dalla sterilità del suolo dipenda o da altra cagione qualunque, essendo noto, come lo prova l' esempio dell' America meridionale, che la popolazione pnò essere inferiore ai prodotti agricoli di cui un paese è suscettibile. Aggiungete al paese A un' estensione montuosa sui confini, ed uguale all'estensione primitiva; il suo rapporto di popolazione si abbasserà e diverrà uguale a quello di B, ma in realtà sarà cresciuta la sua forza difensiva, Infatti la difficoltà de' passaggi e de' trasporti, la scarsezza de' viveri tra roccie e terreni sterili, diminuiscono i pericoli della guerra e la probabilità d'un' invasione da quel lato. Togliete all'Impero Russo quattro quinte parti o interamente deserte o talmente spopolate che il loro possesso non frutta alcun vantaggio al governo: e, invece di scemare la forza di quell'impero, probabilmente l'accrescerete.

II. L'estensione d'un paese unita al grado di fecondità ci dice quale massa di prodotti può raccorre.

III. Il rapporto tra la popolazione e il territorio e la sua fesondità di inducono a ricercare, se la popolazione scarseggi per intolleranza od altra azione del governo, come successo nella Spagna, ovvero per indolenza degli abitanti, come nell' America meridionate.

IV. L'estensione del territorio confrontata colla linea della navigazione e colle lunghezze stradali, può servire (benchè non estaltamente, come vedremo) a spiegare la scarrezza a l'abbondanza del commercio, e quindi i diversi gradi di riemente acopra uguali estensioni di terreno ed ugualmente feconde.

V. Riflettendo che la diversità delle circostanze topografiche cresce generalmente in regione dell'estensione territoriale, almeno fuori degl' immensi deserti dell' Africa, e simili regioni; riflettendo che una nazione vivente sopra vasto territorio, come per es., la Svedese, la quale si estende dal 55 al 70 grado di latitudine, deve ritrovarsi in posizioni assai differenti e talvolta contrarie di pianure e montagne, di fecondità e sterilità, di moderata e rigidissima temperatura, ecc., veniamo a conchiudere che l'uniformità delle leggi e de'regolamenti, principio fecondo di tanti vantaggi pe' privati cittadini e pel pubblico amministratore, deve subire eccezioni e cessare in più casi in cui gli inconvenienti sarebbero maggiori. Non si richiede molto intelletto per capire che più regioni della Russia, la quale comprende la settima parte circa delle terre cognite del globo, per incivilirsi e prosperare vogliono leggi diverse. Se non che quella massima generale, dai numerosi fatti che di mano in mano addurrò in questo scritto, verrà opportunamente lumeggiata. Siccome però è più facile ordinare la pubblicazione d'una legge già fatta a tutto un territorio, per quanto vasto egli sia, di quello che esaminarne scrupolosamente le circostanze onde rifarla, perciò nelle legislazioni applicate ai popoli o nuovamente aggiunti ad

uno Stato, o situati in posizioni topografiche diverse, o differenti ne' gradi intellettuali e morali, si rinnova frequentemente quanto raccontasi del letto di Procuste.

Dalle quali cose potrebbesi conchiudere che la forsa degli Stati, in circostanze altronde pari, doeresce a misura che cresco la differenza ne' costumi, ne' linguaggi, negli interessi e nelle religioni de' popoli che gli compongono.

# 6 5. Indole del suolo.

In questo argomento, come in molti altri, le ricerche del tataita sono più ristrette di quelle del geologo. Lo statista unince de samina principalmente que fatti che servono a spiegare la povertà o la ricchezza d'una nazione, ed abbandona gli altri alla indagini del geologo o del naturalista; mi spiegare.

Gli scrittori che descrissero il terreno delle Floride orientali, additarono quattro strati di terra:

11 1.º è composto d'un terriccio che ha molti pollici di spessezza;

Il 2.º consiste in sabbia ed è alto un piede e mezzo; Il 3.º in argilla bianca compatta, simile alla marna d'Inghilterra, alto quattro piedi;

Il 4.º è uno strato di roccia formato di conchiglie petrificate.

Questi ultimi due strati contribuiscono assai a rendere umida la sabbia intorno alle radici degli alberi e delle piante, per conseguenza sono una delle principali cause della ricchezza di quel paese (1).

Queste notizie di fatto appartengono alla statistica; dire come abbiano potuto formarsi quegli strati, appartiene alla geologia.

<sup>(1)</sup> Warden, Description des États-Unis, tom. IV, pag. 687-688.

Anche entro questi limiti, la coggirique della natura del suolo infloisce immensamente sulla pubblica e privata economia. Señaz conoscere la natura del suolo non può, a modo d' esemplo, un ingegnera formare il quadro delle apere necessarie per costruire una strada, aprire un canale, scavare un porto, ecci, giacché; giusta le qualità del suolo, facili riescomo o difficili i lavori, a minore o maggiore spesa richieggono. È anche noto che il sistema delle opprazioni da, eseguirai per le suddette costrutioni debbi essere diverso, secondo che il suolo è calcare, subbioso, argilinos o misto. Se non che, per porre qualche ordine in questo argomento, possismo dividere la superficie d' un pases in sterile e produttrice; e siccome della superficie produttrice parleremo altrove, per ciò ci ristringeremo in questo paragrafo ad esaminare la sterile; comicciamo delle montagne.

## I. Estensione di nudi macigni montani.

Per dare risalto a questo elementa economico; fa d'uopo ricordare che le acque pluviali che cadono sopra un paese, si dividono in tre parti:

La 1.ª ritorna nell'atmosfera per mezzo dell'evaporazione;

La 2.ª decorre e si unisce in ruscelli, torrenti e fiumi; La 3.ª s' insinua e discende nel suolo finchè trovi un fondo impermeabile.

Ora la 1.º e la 3.º parte dell' aggua caduta sul nudi melicini, sono quasi nulle, la 2.º è massima. Queste acque che decorrono con precipizio dalle nude enonizane, sono cagione della violenza de' torrenti, delle innondationi in una stagione, della siccià in altre, della tospensione della navigazione, dell'innatamento dell'alveo de fiuni, della necesità d'altare gli argini, della formatione ed estensione di più paladi, delle perdite a cui soggiace l'agricoltura, costretta ogni anno a cedere una parte del terreno che coltiva.

V' ha dippiù:

Per resitiuire un terreno paludose all'agricoltura, fa d'uopo o innaltare il suolo, o abbassare le acque, o adoprare l'uno e l'altro mezzo. Ora, tra i modi d'innaltare il suolo v'è quello delle colmate, il quale consiste nel costriagere le acque disese dai monti a rimanere per certo tempo sul suolo paludos, acciò vi depongano il limo che portano seco, quiudi lasciarle decorrere per introdurene altre le quali aggiungono un nuovo strato, ecc. Ora quando le montagne sono nudi scogli, è per con dire prire d'ogni carne, i torrenti traggon seco bensì ciottoli, pietre, pezzi di roccie, ma non adducono se non che poca quantità di materia atta a formare un utile sedimento. E questo il motivo per cui, a giudicio di Prony, il metodo delle colmate, benche utilissimo, non sarebbe sufficiente per acciugare le paludi pontine.

# II. Estensione coperta di ciottoli.

Sono numerone le pisaure coperte di ciottoli, sull'origine de quali disputano intuilimente i geologi; tale si è, a
modo d'esempio, la Crau und mentodi della Francia, presso
Arles in Provenza, vasta pisaura disabitata, coperta nell'estensione di 20 leghe quadrate, di sassi rotolati di mediocre
grostezza, lisci, pregni la maggior parte di remae edi ferro,
sassi che qualche osturulista, non sapendone dir altro, fiarebbe cadere dalla luna, mentre lo statista si limita ad accennolire a che servong. (1). Tra i loro intersitii cresce un'erba

<sup>(1)</sup> Gli antichi chiamwano la Cruz, ora campus lapideus ed necompus herculeus. La prima denominazione esprime un fatto, craciona campagna coperta di pietre; la seconda era una denominazione un michologies, terdente a spiegare il fatto, upoponendole mandica de Giove in ajuto d' Ecrole aussilto dai figli di Nettuvo, giacchè i sommi Dei dell'antico chimpo non ideegavasmo di vernie a sassite.

fina e asporois che a 300,000 pecore serre d'alimento. Nel mete di maggio vengono condutte nelle montague della Provenza e del Delfinato, e ricosdotte in auturono nella sud-detta pisaura, dove il giorno e la notte all' aria aperta si stanon. Ai pastori stasu, per ripararti dalla pioggia e dal terribile vento mistral, altro ricovero non resta che capsanuccie coa semplici pietre convitte. Non abbandonando mai quella solitudine, ricevedo da Salon, agui settimana, la provisione di scarso alimento, privi d'ogoi commercio co' loro simili, sono ridotti alla società de' loro cani e delle loro greggie. — Il lettore s'accorge che questa descrizione è incastta, giscobè le macano le notitie sulla quantità e Piquatità della lana, e deve incolparne i viaggiatori che l' hanon dimenticata (1).

Se dal merzodi della Fraccia ci prende vaghezza di saltare a piedi guiuti in Lombardia, e i torece della superficie vogliano esaminare Pinterno del suolo, ritroreremo, alla profondità d'un biracco circa, dore più, dove meso alli strati di ciottoli, opportunisimi a selciare le vicine strade, mestre in Austria e altrore è forza spezzare le pietre e ridurle a piccoli frantumi onde copriree il suolo, circolanne topografiche che fanno variare la spesa di costruzione e maoutenzione tardale.

# III. Estensione di profondi banchi sabbiosi.

Uoa città che sorge in merzo alla sabbia, come p. e. Brandeburgo, si vede ne'ssuoi dintoral, priva d'alberi e quiodi d'ombra si cara ne' passeggi estivi; di foraggi, in conseguecta il bestiame sarà piccolo, debole, senta appareona; di buone strade, e vi vederte i cavalli sprofondarsi io rotate

<sup>(1)</sup> Voyage en Savoie, pag. 305-307.

senza fondo a udrete le bestemmie de' postiglioni e de'.viaggiatori (1).

Decrescono questi inconvenienti dove è minore la profondità della sebbia ed è maggiore il calore. Il basso paese delle due Caroline, che dalle sponde marittime per 125 a 150 miglin si estende verso il sud, presenta un suolo unito e regolere, formato d'una sabbia nerastra poco profonda, dove non si trovano nè ciottoli, nè pietre, il che è motivo per cui non si quarniscono di ferri i piedi de' cavalli in tutta questa parte degli Stati-Uniti (2).

La costruzione di canali in suoli sabbiosi presenta numerosa difficolta, gisache labora fa d'upopa abbasare di molto il fondo dell'alveo, il che accresce la spesa, talora dimiauire il prendo, acciò sia minima la corrosione delle sponde, il che rallenta la celerità delle acque, talora a sponde perpendicolari sostituire sponde oblique, il che rende necessaria una maggiore quantità d'acque, della quale non si può sempre disporre oltre la perdita di maggior estensione di terreno.

I diatorni di Federiskwerk (Danimarca) erano, non è gran tempo, coperti di sabbie mobili, che, investite, dal veoto, invadevano i canpi ed avevano anche otturato lo scaricatore del vicia lago. Fa cominciato un casale nel 1717 per ordice di Federico IV, onde pervenire le inondazioni del lago, e fu finito nel 1720; ma le spunde caddero bez tosto e riempirono il canale per lo spazio di 500 piedi. Il construttore non avendo osservato che il fiondo cra sabbioso e senta consistenza, tagliò le sponde a perpendicolo invece di piegarle obbliquamente. Il generale Cassea vide la necessità di riconninotare Popera, eseguì seavi prodonti 7 po piedi.

<sup>(1)</sup> Nel Brandeburghese si veggono di tratto in tratto, sopra l'estensione di molte leghe, alcuni alberi i quali colla toro meschine taglia e colle tristi loro foglie, fanno fede della sterilità del terrena.

<sup>(2)</sup> MICHEAUX, Voyage à l'Ovest des monts Alleghanys, pag. 299.

inchinò le sponde, le copri di terra ed in alcuni luoghi di piante marine; poecia le assicurò con rami d'abete, onde prevenire con questo mezzo lo scoscendimento della sabbia; vi piantò quindi e salici e olmi e ontani e quercie, che tutti i giorni, durante un anno, fu costretto d'irrigere. Le pianto sono cresciute e formano attualmente dense siepi lungo le sponde del canale (1). — Ecco una serie di operazioni volute da un terreno sabbioso, che non sarebbero Mile necessarie in terreno argilloso e consistente. Così, ripetismolo, la sola diversità de' terreni è un elemento che fa variare le spese pubbliche come le private, quindi è dimostrata la necessisì di conoscerse l'indole.

Se sugli spazi sabbiosi, come per es., ne' deserti del-PEgito durante l'aprile e il marzo; reganos vesti gagliardi che li commovano come le acque del mare, vedremo perdersi in vortici immeosi di sabbia e rimanere sepolte lunghe caravane ed anco intere armate, come probabilmente successe a quella che Cambyse spedi contro gli abitanti dell' Cottir d'Ammon. Si attribuico alle sabbie ed ai vesti l'ort turamento del canale che anticamente univa il mar Rosso al Nilo, e del quale rimangono tuttora alcune traccie.

# IV. Estensione di fondi paludosi.

Alla sabbia uniremo le paludi, non per dimostrare il loro funesto effetto sulla salute, e i danni che ne soffre l'agricoltura, ma per ricordare che l'ageroietza degli senvi negli sabti superiori non è vempre argomeoto d'ageroietza uguale negli strati inferiori, potendosi cambiare e cambiandosi per lo più l'iodole del suolo di strato in strato, la quale possibilità, non sottomessa allo sperimento, spesso fu fonte di errori gravisimi e di speranze chimeriche. È noto che il

<sup>(</sup>t) Nouvelles annales des voyages, t. XXII, pag. 12.

suolo Pontino occupa la punta meridionale degli Stati Romani tra i gradi di latitudine 41 e 42, attraversa la strada che da Roma conduce a Napoli, è bagnato all'ovest ed al sud dal mar Tirreno, si estende da Cisterna a Terracina metri 42,000, allargandosi dai 17 ai 18,000, e distando da Roma no kilometri (25 leghe di posta). Ora, allorchè nel 1778, per asciugare questo suolo paludoso fu intrapreso il canale Pio, così denominato dal sommo Pontefice che l'ordinò, grandi speranze d'economia si concepirono e di pronta riuscita. L'ardore del desiderio ammise senza esame l'idea . che bastava scavare il canale sopra una parte solamente della sua profondità, giacchè il restante verrebbe eseguito dalla corrosione, allorché il gran corpo d'acqua che doveva scorrere per questo canale, vi sarebbe introdotto. Infatti la superficie del suolo da scavarsi non presentava che una torba, buona in certi luoghi, e che in altri non è che un miscuglio di diverse sostanze vegetabili imperfettamente decomposte e a piccolissima dose di terra frammiste. Ma questa materia molle, cedente alla compressione e divisibile dalla zappa, non si estendeva che a q, 8 ed anche 7 decimetri solamente; al di sotto fu trovato uno strato durissimo che non fu possibile di scalfire se non con improba fatica; si dovette allora rinunciare alla speranza di vedere ultimato dalle acque l'affondamento del canale, e, invece di limitarsi a scavare una parte soltanto in materia molle, fu forza discendere ad una profondità occupata in gran parte da materia resistente e durissima; quindi aumento di spesa e ritardo nell'esecuzione de' lavori (1).

<sup>(1)</sup> Ella è ai reale la directità degla statai interni del suolo, e ai utile l'esamisarico no profundi cari e riconocerne l'indole, che riui sei talvolta d'ascingare paludi, seavando ambittoi o spezzando il letto di terra cle sostenera le seque superiori, giacchi trovando il al disosto opportuni banchi di adabia o di pietre, esa dieserso, e metre audavano ad inafiare altrore sorgenti (cecade, abbandonarono al-l'agricoltura il asolo che ingombarano.

Un'altra circostanza si osserva nelle accennate e consimili paludi, e si è, che tra le cause che le producono, vi sono le combustioni de' terreni, del che si narrano casi non pochi. Ora le combustioni sono per lo più la conseguenza della trascuratezza degli abitanti allorche accendono il fuoco ne' loro campi, e ne abbruciano lo strame, onde porre a nudo la superficie sulla quale propongonsi di spargere nuove sementi; talvolta sono risultati dell'odio e della vendetta, e citansi anco alcune combustioni prodotte da colpi di fulmine. Queste eventualità sogliono succedere nelle epoche di grandi siccità, ne' suoli torbosi coperti d'uno strato di rimasugli vegetabili, de' quali non è anco finita la decomposizione. Questo strato va consumandosi con fumo densissimo, e l'incendio si estende fin dove incontra un canale od un fosso pieno d'acqua, il cui fondo sia presso a poco al livello di quello che arde. La profondità di questo strato combusto può giungere sino ad un metro, e la cavità in siffatto modo prodotta, poscia riempiendosi d'acqua, non è più suscettibile ne di coltivazione ne di pascolo, almeno per molti anni. E chiaro dalle cose dette che la trascuratezza nel non estinguere il fuoco e l'atto che lo suscita per malizia combinati colla combustibilità del suolo torboso (e dicasi lo stesso delle miniere di carbon fossile), vestono un carattere di riprensibilità e di reità che in altra combinazione di cose non potrebbesi rinvenire. Sono dunque qui necessarie e precauzioni di polizia e minaccie di pene che altrove sarebbero affatto inutili.

La situazione, l'estensione, l'insalubrità delle paludi non solo sono motiri ai governi per ordinare ai possessori di asciugarle o cederle, come prescrive, a modo d'esempio, la legge 20 novembre 1810 del cessato regno d'Italia, ma impongono si governi stessi l'obbligo di stabiliri metzi di comunicatione tra i paesi che esse disgiungono. La posta che va da Bordeaux a Bajona, traversa vastissime lande paludose, e in questa estensione, in cui si contano 27 poste,

non si incontrano sulla strada che pochissimi villaggi. Il governo francese è stato costretto ad erigere di distanza in distanza degli alberghi in cui si trovano cavalli di cambio, e quanto può abbisoguare ad un viaggiatore per vivere.

La cognitione de paesi lianaccioni e tensei per fitto fango, o per correnti acque pericoloso, è solamente utile e
necessaria si capitani, sia per non impegnarviti co bagagli
delle armate e rendere impossibile al soldato la difesa, come
successe ai Romani capitanti de Cecine contro Arminio ai
Punti lumghi, sia per tratvi destramente il nencico, come fece
Alfonso II re di Leon e delle Asturie, il quale, silettati i
Mori in paese paludoto, e renduta conì impotente a combattere la loro cavalleria, ne gettò 60,000 sul campo di battaglia nel 794.

# CAPO TERZO.

# Confini.

La formola che usar si debbe per indicare i confini d'uno stato, è la seguente:

| Confine                                   | Paesi per cui passa la<br>la linca di confine | Estensione della linea di confine.  per terra piana montuosa per acqua |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| al Nord<br>all'Ovest<br>el Sud<br>all'Est |                                               |                                                                        |  |  |

L'esszione de'dazi alle frontiere, la sorveglianza contro gli afrosi, i movimenti militari per difendersi od assalire, le incursioni possibili di nemici esteri, vegliono che nella linea del confine vengano distinti i tratti per terra e per acqua, per pinnura e montagna. Dal corso della linea del confine risulta la figura del paese, la lunghezzza e la larghezza massima e minima, non che le relative direzioni.

I vari elementi di quella linea dimostrano se sia possibile lo stabilire i dazi alle frontiere manetenendovi un condone di guardie, ovvero convenga limitarli alle porte de'comuni murati, come si usa dalla Svizzera, e come vuole il di lei territorio.

La linea del confine richiede diversi mezzi di difesa , secondo che corre per terra o per acqua. Al un'isole è necessario un sistema difensivo che non è necessario ed è impossibile ad uno Stato circondato da monti. Un'isola giacente in acque soggette da agglisaciaria nel verno, abbisegna di maggiori caustele e precouzioni che un'altra situata in clima men rigido. Nei distretti maritimi d'Inghiltera è prescritto all'assistente del quartier mastro generale di procurari una cognizione profonda dei punti di abarco praticabilit, delle migliori posizioni di difesa ne' luoghi vicni, dei venti particolari e delle epoche in cui le marce presentapo al nemico maggiori facilità d'avricinaria alle coste. ecc.

Le linee di confine stabilite ne' fiumi non presentano siume mezzo di difera contro le introprese ottili: un nemico audace li passa quando vuole, ne abbiano veduto più prove sul Reno al tempo di Napoleone; quindi le potenze confinenti hanno cretto e vanno erigendo fortezze, immense spese di cui non obbiogona la Svizzera.

Il migliore confine per gli Stati continentali sono i monti, e per le isole gli scogli che ne impediscono gli approcci.

La cima delle più alte catene montane, o i punti in cui si dividono le acque che scorrono dalle sommità più elevate, e quindi inaccessibili, sono ottimo confine per le seguenti ragioni:

1.º Perchè sono suscettibili di sufficiente precisione e lasciano meno campo a' litigi e dubbiezze; 2.º Perchè sono difficili le comunicazioni dal pendio d'una montagna nil'opposto;

 3.º Perchè in generale le relazioni sociali e commerciali si stabiliscono giusta il corso delle acque;

4.º Perchè la difesa riesce più facile, giacchè, per eseguirla, basta appostare truppa alle gole delle principali roccie avanzate che partono dalla gran catena.

La astura ha eretto intorno a più continenti marittimi e più ivole degli scogli e banchi sotto-marini che ne rendono impossibili gli approcci. Tutta la costa orientale nella Nuora Spagoa, dai 18 al'126 grado di latitudine, è guarnita di simili banchi. I vascelli che pescano più di 32 centimetti d'acqua non possono passare sopra questi scogli sense pericolo di toccardi e quindi di spezzari. Questi banchi, questi scogli, sì contrari allo sviluppo del commercio, rendono negrolo la difesa del paese contro i progetti ambissi di un conquistatore curopeo. Le isole circondate da scogli difendendosi da sè stesse in tempo di guerra, permettono di portere le forze sopra altre posizioni.

Quanto naturalmente è più forte la linea del confine, tanto à più facile ad uno Sitto di conservari indipendente in mezzo alle contese degli altri. Partecipano di questo vantaggio in Europa la Srizeza ne la Srezia. I monti, gli scogli, gli stretti, le isolette, i golfi, i mari che contitutiscono la linea del confine della Svesia, unitamente alla sua forma e sterilità interna, le danno il potere di rimanere neutrale nelle grandi crisì a cui vanno soggetti gli altri Stati, e questa neutralità di suoi interessi conviene. Durante la guerrà dell'America, gli Svedesi, che potevano frequentare tutti i porti, esguatagnancoa somme straordinarie, le quali, versate nell'interno dello Stato, eruvono a sviluppare l'industria agricola, accrescere gli scavi delle miniere e moltiplicare i lavori nelle officine.

Il celebre Destutt-Tracy, parlando de' confini degli Stati,

dice: la mer est un obstacle pour toute espèce de mal, et une facilité pour toute espèce de bien (1).

Per conoscer le eccrioni a cui può soggiacre, questa propositione spociata in modo assolute da assionatico, avvero i casi in cui è falsa, s.º basterà osservare che la linea di confine, considerata come fonte d'ogni bene, inchisude quegli elementi che procursono la massima facilità commerciale. Der la massima facilità commerciale, porta quasi sempre seco la massima facilità d'essere conquistot. Le conquiste in mare riescono più facili che le conquiste per terra, perchè sono più facili i trasporti:

2º Le isole e i continenti maritimi circondati da sco-gli perdono i loro vantaggi nella difeta quando il mare si consolida in gliaccio. Questa eventualità si realizzò per la Svezia nel 1868 e 1809. Tutti i bracci del mare tra la Fin-landia, la isole d'Aland e la Svezia cano talmente solisti, che un'armata co' suoi altrezzi poteva passarli senza pericolo. Il piecolo corpo lasciato nelle isole era troppo debole e troppo esimanito dalle privazioni per potere for fronte al pemico. Il passaggio alla capitale della Svezia era aperto alle truppe della Russia.

Prìt sgrazisto fu il caso dell'Olanda nel 1794 al 1795, conquistata dell'armata francese sotto gli ordini del generale Pichegru, non già a malgrado ma col soccorso della rigida stagione il 9 e 10 di genosio Parmata francese passò sul ghiaccio il Vahal, gelato verso Nimega, dove il suo corso è pin rapido. Ella s'avano quindi nel paese sempre fasvorita dai ghiacci, e di vittoria in vittoria giunne a conquistare l'Olanda. Pichegru fece la sua entrate in Ametredam il 20 di genosio. Egli avera spedito nel Nord-Holand de' distaccamenti di cavalleria et c'infanteria leggiere, con ordine alla cavalleria di taversare il Text del avvicionarsi si vascelli

<sup>(</sup>i) Commentaire sur l'esprit des lois , pag. 128.

olandesi di guerra, ch' egli sapeva esservi all'àncora, e d'impadronirsene. Fu questa la prima volta che si parlò di prendere una flotta colla exvalleria. La manorar riunic come tutte le altre ch' egli aveva ordinate. I Francesi passarono a galoppo sopra pisauve di ghiaccio, giunsero vicino ai vascelli, intimarono loro di reodersi, se ne impadronirono senta combattimento e fecero prigioniera l'armata navale. Questa volta uon si potè dire che = la mer est un obstacle à toute l'espèce de mal (1).

I confini dettati dalla politica non sono sempre quelli che vorrebbe l'interesse degli Stati. Le provincie russe situate sul bacion del Mar Nero, a miurar che divengono più popolate, più industri, e per conseguenza più ricche di derrate esportabili, a miurar che si estendono e si diversificano i loro bisogoi di merci estere, le provincie meridionali della Russia vogliono hbera navigazione del Bosforo dominato ora dal Turco con ordini arbitarti, inetti e capricciosi, giusta lo spirito della sua legislatione, e che sono causa di tanti dissapori e note diplomatiche.

<sup>(4)</sup> Un secolo prima dell'era cristiana, all'imbocatura della palude Meotide, i ghiacci furono si forti, che uno dei generali di Mitridate riusci a distruggere nel verno la cavalleria de'barbari, precisamente nel luogo dove nella state erano stati vinti in un combattimento avasile (Strabone, 1. H.).

### LIBRO SECONDO.

#### TOPOGRAFIA IDRAULICA.

La topografia idraulica si occupa

A) Delle acque sotterranee

che alimentano i pozzi, sorgono dal suolo in più paludi, inondano in certe stagioni e luoghi le cantine, escono dai così detti fontanili;

B) Delle acque superficiali

che promuovono l'agricoltura coli irrigazione, ugevolano i lavori delle arti come motori degli opifici, sono veicoli di commercio colla navigazione, ed aprendo la comunicazione tra i popoli più distanti, diffondono l'incivilimento e fanno sparire più avanzi di berbarie.

## ARTICOLO PRIMO.

ACQUE SOTTERBANEE.

# CAPO PRIMO

Pozzi.

# § 1. Esistenza de' pozzi.

- I. Chiunque ha fior di senno riconoscerà facilmente, quanto sia utile, cioè quanta fatica risparmi nella ricerca delle acque sotterranee, la cognizione degli strati esterni ed interni del suolo. Infatti:
- t.º Non v'è sperauza d'ottenere acque sotterrance dei terreni primitivi, i quali non hanno che poche a poco profonde fenditure; quindi prova l'esperienza, che la acque

recchiuse in questi terreni da tutti i lati tampillano, e decorrono a poco distanta dalla parte superiore, dore s'infiltrerono. Ella è probabilmente questa la ragione per cui mil Messico le sorgenti perenni sono avsai rare, giacche le acque pluviali cadono dappertutto sulle fessure del portido e sui pori della roccia amigdaloida.

a.º Si cercano invano acque sane e leggiere ne' terreni schistosi, giacchè le parti ferruginose che esti racchiudono, facilmente decomponendosi, comunicano all'acqua che vi si incontra, l'odore e il sapore del gas idrogeno solfurato.

3. Finchè lo scandaglio inoltrato nelle viscere della terra trae alla luce argilla, non cresce la probabilità d'ottenere acqua, giacchè l'argilla assai difficilmente si lascin dall'acqua penetrare. Se l'accennata probabilità non cresco, non è però da dira; che secuni, giacchè i lavori estguiti o Sheerners (Inghilterna), dove congiungonsi il Medway, ed il Tamigi, dimontrarnon che alla profondità di 350 pieti sotto benchi esistera un calcare cretoso ridondante d'acque purissime e limpidissime.

4.º Non si può sperare di riayenire acque sotterranee se non che sotto terreni calcari, le fenditure de' quali a grande distanza estendendosi sì in larghezza che in profondià, lasciano alle acque ampia libertà di circolare e spandersi sotto le valli, il fondo delle quali è sempre coperto di strati d'argilla, di sobbia e di sassi rotolati.

5.º Sicoone le acque solterrance s'incontrano quasi sempre nel piano, in cui terreni differenti sono soprapposti gli uni agli altri, quindi ogni volta si troverà terreno calcare cretoso, serà necessario inoltrare lo scandaglio, finche qualche variazione negli strati del suolo si amanifesti.

6. Dalle cose dette risulta, che le circostenze lopografiche d'un pesse possono far variare la profondità de pozzi, quindi le spese necessarie per costruirii. Talora la profondità delle sorgenti serba qualche rapporto colla pendenza del terreni, cosiciche quelle sono meno profonde, dove questo è meno elevato. La pendenza generale, a modo d'esempio, della provincia milanese si è del nord al sud; ora i pozzinella parte estentirionale e più alta di Milano hanona la profondità all'incirca di piedi 8; andando da Milano verso il Po o verso il sud, la profondità diviene generalmente minore; all'opposto cresce la profondità, es i su verso il nord: ne' contorni di Gallarate al N. O. di Milano, fa d'uopo eccrare le sorgenti a 160 e 170 piedi sotto il suolo.

7.º Chi si lasciasse dirigere dal bisogno di generalizzare. trasformerebbe tosto questo risultato in massima assiomatica: chi conosce le indefinite variazioni della natura, va più adagio e ricerca le eccezioni: l'osservazione ne presenta alcune. Infatti, se in Desio, 10 miglia distante al nord di Milano, la profondità de' pozzi si è piedi 90, ed in Seregno, paese più settentrionale, 132, a Paina, paese ancora più setteotrionale di Seregno, ed alto sopra di esso piedi Go 172, si trova l'acqua alla profondità di piedi 129, mentre dovrebbe trovarsi a profondità maggiore, e il cavaliere Amoretti osservò che nel contiguo casolare, di Brugaccio l'acqua del pozzo pubblico non era più bassa di piedi 22: Inoltrandosi più al nord si trovano anomalie ancora maggiori. In Cremnago, nel territorio della casa Perego, vi sono due sorgenti alla profondità di 7 in 8 piedi; due altre se ne incontrano vicino alla chiesa d'Arosio alla superficie del suolo, e presso Giussano, alla distaoza di 17 miglia al nord di Milano, in un territorio dove i pozzi sono molti alti, si trovano a piccola profondità le sorgenti che formano il fontanile di casa Borromeo, dal quale viene tratto un canale lungo sei in sette miglia, e che conduce l'acqua a Cesano ed a Bovisio.

II. Non è possibile di ridurre ad una legge costante il corso delle acque sotterance, atteso le grandi rivoluzioni cui soggiacquero gli strati ioterni del suolo. Le circostanze che influiscono generalmente sulla maggiore o minore profondità delle sorgenti, sono.

1.º La direzione delle comunicazioni sotterranee;
2.º 11 luogo e la situazione di prima origine;

 3.º La configurazione generale del suolo, come abbiamo detto della provincia milanese;

4.º Le irregolarità accidentali della superficie, come sarecon colling e valli, che ad un luogo possono dare una positione piti altro o più bassa di quella che richiedereble l'uniformità della pendenza generale della superficie; così in Lesson si dovette continuare l'evacuatione d'un pozzo sino a 210 ciedi:

5.º La natura delle sostanze che s'incontrano sotterra; per esceppio, uno strato d'argilla può impedire il passaggio ad una sorgente, in modo che l'acqua sia costretta a rifluire indietro e sollevarsi a quelle altezze, alle quali non giugne-rebbe se avesse libero corso.

III. Le circostame topografiche possono far variare nella testa stogione l'altersa delle sorgenti, abbassandole in un luogo ed inatamdole in altro. Mentre nella Spagna le sorgenti sono basse in estate ed alte nel verno, in Lombardia, o almeno nella provincia milamene, sono basse nel verno ed alte nella state; la minima altersa suole osservarsi in primavera; quindi abbiamo il ventaggio d'abbondare d'acqua nella state, quando il bisogno è maggiore, del quale effetto è chiarissimo la cagione: l'alimento delle sorgenti diminuisce nel verno, perchè nella vicina catena delle alpi non cade pioggio, ma benà neve che vi si accumula; al contrario è più copioso nella state, perchè le nevi si sciolgono; ed è questa la ragione per cui il livello de'nostri laghi è più alto nella state che nel verno, il che deve produrre innaltamento nelle acque sotterraneo.

Dimenticava di dire che in qualche luogo, per esempio, ael porto della Spesia, una vena d'acque dole sampilla in metzo alle acque salse del mare. Nell'isola di Bahrain, nella parte orientable del golfo Persico, tutta l'acqua è portata in pelli de palombari, i quali vanono a crocarla al fondo del mare, dove alla profondità di tre braccia una bella sorgente d'acqua dolce e chiara ritrovasi. Alla parte superiore della sorgette è applicata una giara, attraverso alla quale l'acqua rampilla, metodo che deve renderla salmastra. Siccome però ricace assai costoso il prezzo di quell'acqua, i bastinesti che s'evvicianso a quell'isola, non possono farne larga provvista (1).

# § 2. Mancanza di pozzi.

Dove non esistono pozzi, fa d'uopo esaminare i mezzi con che gli abitanti si proveggono d'acqua, e sogliono es: sere tre;

1.º Talore si condoce l'acqua nelle città col mento di canali da maggiore o minore distanza dedotti; su di che offerivano grandiosi stabilimenti Cartagine e Roma; ma in ragione di questa distanza eresce la facilità di restare assetati in caso d'assedio, essendo agevole s' nemici il divergere in più punti l'acqua necessaria o rompere gli acquaedotti.

2.º Talora col mezzo di trombe a vapore si estrae l'acqua da sottoposto fiume, come a Parigi e a Londra, e in questo modo la difficoltà di rimanere assetati è minore.

Sia che l'acqua entrata ne' magazzini della città venga distribuita o mezzo di tubi destramente disposti per le case, come a Londra; sia che una classe speciale d'uomini la trasporti nelle abitazioni de' cittadini, come a Parigi, lo statituta deve esaminare il costo giornaliero per una famigia, le qualità particolari o l'influenza sulla salute e sui mestieri.

3.º Ne' paesi in cui sono lontani i fiumi e non vi sono pozzi, si radunano tutte le acque che cadono dal ciclo, e quindi dai tetti e dai terrazzi, in cisterne più o meno vaste. Là esse si spogliano del limo che traggono seco dai tetti,

<sup>(</sup>t) Annales des Voyages, tom. XVI, pag 414 c 415.

e dei corpi estronei a cui s'unicono traversando gli infini, strati dell'atmosfera. Ma sicome esse tono il prodotto delle neteore acquee di tutte le stagioni, sicome stanno racchiuse e non possono ricevere quel continuo movimento, che tutte le parti d'un'acqua corrente pone successivamente in contatto coll' aria, e, giusta l'espressione d'un antico, sono morte, perciò non ai può tra le più salubri annocrearle. A Cadice, dove ciascuna abitatione ha una cisterna, il condotto, pel quale l'acqua entra in quel serbatioio, ha una chiave col metro della quale si sisrar la prima acqua che cade ad uncir fiuori, e dopo che l'atmosfera, i tetti e i canali sono stati puliti con questa specie di lavatura, si chiude la chiave per far gingoere nella cisterna l'acqua che continua a cadere. In tutti i casi è ottimo consiglio, pria di far uno delle acque di cisterna, esporie all'ariar da gliatra.

Le cisterne dell'Egitto non voglinon essere confuse colle antecedenti: sono queste immensi depositi d'acqua pel Nilo, formati dusante le escrescenze di quel fiume, a'quali si attinge, quando questi è basso. L'acqua che le egini cisterne contengono, acquista una perfetta limpidezza, senza perdere alcuna di quelle qualità che l'acqua recentemente tratta dal Nilo distinguono.

# CAPO SECONDO.

# Fontanili,

La piccola profondità delle sorgenti in certe situazioni, e la pendenza generale del suolo milanese dal nord al sud, sono l'origine de' fontanili.

Per fontanile s'intende un luogo scavato più o meno profondamente, secondo che il bisogno lo richiede, nel quale si raccoglie l'acqua che zampillando sorge dal suolo. Nel terreno scavato, là dove sorge l'acqua, si introducomo perpendicolarmente alcuni grossi tini, proporzionati al numero delle vene, privi di fondo, larghi a basso, alquanto più stretti in cima, alti cinque in sei piedi, cerchiati di ferro, onde impedire alla stabbia e alla ghinia d'otturare le sorgenti in essi racchiuse.

Cisscun tino divenuto a coà dire un pozzo, la loro unione forma a livello del loro orlo un laghetto, del quale per agevolare il decorso, si fa un piccolo cavo nella parte dei tini rivolta al canale, che deve condurre l'acqua al terreno che ne abbisogna. Quest'unione de' tini si chiama testa del fontanile.

Onde assicurare la stabilità del piccolo lago si cinge sovente con muro, che ha la forma di un circolo, d'un poligono, d'un trapezio od altro, secondo che le circostante richieggono.

Scavando il canale, talora s'incontrauo nuove vene d'acqua e viene loro applicato un tino; talora la vena comparisce a qualche distanza, e questa si conduce al canale primitivo.

Allorchè si fanno scavi per le teste de' fontanili e si giunge al piano in cui le polle d'acqua cominciano a scaturire, sovente si veggono de' fili del fluido scorrere lateralmente dalle pareti dello scavo, e talvolta si osservano solo questi fili, senza che sul fondo dello scavo alcuna polla d'acqua apparisca. Il fluido aduoque che scorre sotto terra, seguendo la pendenza della superficie, e tra le materie terrose inoltrandosi, o dalle pareti dell'escavazione decorre, o dal di lei fondo zempille, secondo le circostanze del luogo, cioè il livello del terreno e la uatura delle sostaoze che permettono all' acqua o negano il passaggio. In questi casi è forza modificare la costruzione delle teste: nel riparo che si forma per sostenere la terra intorno all'escavazione, sia questo riparo di muro o di grosso legname, si lasciano alcune aperture ne'luoghi dove si vede scolare l'acqua: e se mai nel fondo non comparissero polle, allora si risparmia la posizione

de' tini, e nell'estensione della testa si raccoglie solo l'acqua che lateralmente decorre.

L'acqua di fontanile che sorge dalla terra, non è soggetta ad agghiacciarsi ne' freddi ordinari del nostro clima, ed allo scopo dell'irrigatione de' prati detti di marcita è più utile di quella che derivata da canali o da fiumi scorrenti all'aperta, ha nei mesi d'inverno una temperatura più fredda.

Ma se nelle irrigazioni invernali, ossia nelle coù dette marcite, si trora più utile l'acqua che procede dalle sorgenti de' fontanili, nelle irrigazioni estive si preferisce quella che estratta da canali e da fiunti, è stata molto tempo in contatto coll' attoosfera, ed þa pecciò una temperatura più calda dell'altra che sorgendo dalla terra nella state è più fredda (1).

Lo statuto milanese l'ascia a ciascuno la facoltà di costruire fotossisi nel proprio fondo, purchè le teste di questi distino 300 braccia dalla testa di altri, acciò la moltiplicacione di esse fonti non ne distrugga l'utilità. Il quale statuto dimostra che nel XIII secolo riconoscersai che il diritto di proprietà ha per limite l'interesse comune, limite che più scrittori testarono di distruggere, predicando in generale e senza eccezione che il diritto di proprietà porta seco il diritto d'usare e d'abusare.

<sup>(1)</sup> Breislak, Descrizione geologica della provincia di Milano.

#### CAPO TERZO.

# Salubrità e insalubrità delle acque.

Le diverse circostanze topografiche sono cause di diversi gradi di salubrità e d'insalubrità nelle acque; quindi i pozzi d'un paese possono essere abbondanti e poco profondi, e nel tempo stesso insalubri. Le acque provenienti da pozzi stabiliti in terreni rannosi, son cariche di solfato di calce : quelle che estraggonsi da pozzi, il cui fondo è creta, racchiudono del carbonato e talvolta del muriato di calce, dei solfati di magnesia e della silice. Queste due specie d'acque, benchè contengano sostanze saline, sono insipide, pesanti, poco proprie a cuocere i legumi e la carne, e poco convenienti agli altri bisogni della vita. Le acque de' pozzi di Parigi abbondano di solfati, muriati, carbonati terrosi ed alcalini e di altre sostanze, per cui è necessario filtrarle pria di farne uso, e sogliono incomodare il ventre degli stranieri che per la prima volta le adoprano. Una parte dell' Oudipire (nord-ovest dell' Indostan) è un soggiorno assai mal sano, perchè le acque de pozzi sono pregne di sostanze minerali. provenienti dalle circostanti montagne, principalmente nella stagione piovosa. All'opposto nell' Alvergna si traggono dai pozzi acque si pure come l'acqua distillata, probabilmente perchè non passano che attraverso a lave incapaci di comunicar loro alcuna affezione.

Le acque attinte alla loro sorgente, e che per conseguenza non viaggiarono, sono per lo più fredde, dure, poco convenienti, come bevande, agli animali se non vengono ngitate ed esposte all'aria. Ciascuno sa che per farne uso ne giardini, si suole lasciarle soggiornare in vasche aperte, onde vengono riscaldate per più giorni dai raggi del sole.

Le acque de ruscelli presentano le stesse qualità ed abbisognano d'uguali cautele, acciò innocuo ne riesca l'uso. Le acque delle piecole riviere souo eccellenti, allorchè dissendono da alte montagoe, allorchè è rapida il loro corso ed il letto guaranto di cistolio o di sabbia, e allorchè non ricevono alcun ruscello apportatore di principii nocivi che esse non possono decomporre e distruggent.

All'opposto esse riescono cattive per gli usi comuni, se le loro sorgenti sono minerali; se passano sopra terreia sichistosi o per luoghi abbondanti di miniere; se è lento il loro corso, e più, se ritardato da molini, da pessaie, da chiuse od sliri edifici; se decorrono vicino a saline; se alimentano molte erbe nel loro letto; se inondano marcame; se ricevono le seque limacciose degli stagni; se sono ombreggiate da afferi che de salutari influssi del sole le privano; se le foglie de boschi vi si accumulano e vi si decompongono, accrescendo la massa del loro limo; se traggono seco tutti corpuscoli organici ed inorganici, che i venti e le pioggie, scopando le terer, nel loro altevo trasportano.

Esse sono nocive agli agimali come berande, quando diminuite, concentrate in tempo di siccità, non presentano più che un fango liquido in istato di stagnazione che ne facilità la puttesceuza, promonore la vegetazione delle erbe palsatri, invità i rettili, gli insetti, i vermi, i quali dopo la loro morte ne accrescono il puttidume; finalmente quando, in questo stato di imporcimento, servono e villaggi amecerare il lino e la canapa, o ricevono nelle città gli scoli e le immondezze delle beccherie, delle concie delle pelli, delle tatorie, dei bucati, ecc.

Le acque de' grandi fiumi devono la loro superiorità sulle altre acque alle seguenti circostanze:

- t.º L'avere le loro sorgenti nelle alte montagne:
- L'essere passate attraverso a roccie di granito e di quarzo, incapaci di comunicare qualità nocive;
- Provare nel loro corso, atteso il pendio del loro letto e degli ostacoli che incontrano, un moto che s'oppone alla fermentazione;
- 4.º Poter disperdere nell'immensità delle loro masse tutti i principii di corruzione che loro apportano le acque

de' rivoli e delle piccole riviere, in modo di neutralizzarli, perchè non avevano azione che in forza della loro unione;

5.º Scorrere sopra sassi o arene che non producono ve-

getabili e non ritengono fango;

- 6.º Torre e rendere alternativamente aria all'atmonfera colla quale la loro superficie, continuamente rinnovata, è sempre in contatto, e perciò godere de'vantaggi d'una specie di respirazione modificata dalle differenti stagioni; n.º Essere neoctrate dalla luce e da "ragzi benefici del
- sole, e ciò non ostante non mai calide.
  - Sono indizi d'acqua salubre:
- I.º Essere chiara, limpida, non contenere aleun corpo o sostanza che ne intorbidi la trasparenza;
- 2.º Essere senza colore, senza odore, avere un sapor vivo, fresco, piccante, ed una certa dolcezza al tocco delle dita; 3.º Bollire facilmente senza intorbidarsi, nè deporre

corpi stranieri;

- 4.º Cuocere prontamente i legumi, gli erbaggi, la carne;
- Riscaldarsi, raffreddarsi, congelarsi rapidamente;
   Disciorre il sapone in modo che non restino ne
- grumi, nè fiocchi; imbianchire perfettamente le biancherie; 7° Non guastare i denti, nè defaticare lo stomaco, nè molestare il ventre;
- 8.º Emettere molte polle d'aria venendo vivamente agitete in una bottiglia, o poste sotto il recipiente della macchina pneumatica;
- g. Estrarre facilmente l'aroma, il sapore de' vegetabili, trattati alla maniera delle bevande theiformi.

Dalla natura delle sostanze che le acque depoagono, si può arguire l'indole degli strati impremenbili sopra cui riposano o degli strati topra cui passarono. Il miglior mezzo per riconoscere queste sostanze, si è di porre l'acqua in quancità sufficiate in vasi di vetro o di metallo, farle avporatre al fuoco senza precipitoso bollimento: se dopo l'evaporazione, non riunane residuo sensibile, è fuor di dubbio che l'acqua è pura.

## ARTICOLO SECONDO.

ACQUE SUPERFICIALI.

# CAPO PRIMO

#### Torrenti.

## § 1. Cause de' danni recati dai torrenti.

Diconsi torrenti quelle acque che discese rapidamente dai monti o nate dal trabocamento di qualche canale, ai gonfiano in un tempo, cessano affatto o quasi affatto negli altri. Esse passano in poche ore dalla massima altezza all'infima bassezza, e si asciugano. Portano il nome di torreste anche quelle riviere che banno una pendenza di quasi tre milimetri per metro.

Sono infiniti i danni che nelle loro irrutioni esgionano i torrenti: vastissimi campi, fertili colline, ameni vigneti, pubbliche strade, case, molini, opifici, interi paesi sono rovinati anoualmente o minacciati di rovina dalle inondazioni; quindi minimo diviene il valore de'fondi vicini, benche ottima ne sia la qualità e felicissima l'esposizione.

Tanti danni cagionati dalle irruzioni de' torrenti spinsero il pensiero de' legislatori a ricercarne le cause, e ne scorsero una ne' metodi di coltivazione usati ne' terreni superiori e pendenti, metodi che agevolano il corso precipitoso delle acque.

Per rendere facile ai giovani l'intelligenza di questa causa, sopre la quale parlano a lungo tutti gli divallici italiani, conviene ricordare che lo strato erbose di cui la natura veste il dorto de' mondi; tende alla loro conservazione. Le radici di tante piccole pianticelle formano col loro intralcismento una specie di tenuto, i cui intervalli sono occupati dalla terra vegetale; egli e una vera crosta spragose che si imbeve delle acque pluviali e le trasmette lentamente a goccia a goccia alle fonti da cui ecenon i ruscelli. Sopra questo strato di radici sorgono e gambi e foglie e ramoscelli e petali e calici e fiori e barbe, i quali tutti, appropriandosi s'ana parte delle acque, ne rallentano il corso, allorchè queste o per tempi procellosi o per la fusione delle nevi soprabbondano. Avviene quindi che le acque rientute in ogni punto della superficie montuosa, impoverite ad ogni istante, decorrono a stento e portano seco soltanto gli avanzi de' regetabili corrotti e i cadaveri degli insetti, e ricche di queste spoglie vanno a fertilizzare le pianure; perciò, dovunque è stato rispettato il lavorro della natura, essa somministra all'abiatore delle montagne i mezzi di alimentare numerose greggie, nel tempo stesso che feconda i prati e i campi del-Pabistore delle pianure.

All' opposto, dovunque l' uomo colla zappa, colla vanga, col badile, coll'aratro lacera il fianco ai monti, la terra di fresco smossa ed investita dalle acque decorrenti sopra ripido pendio, viene strascinata all'ingiù, aprendosi ad ogni istante nuovi cavi e rigagnoli e spaccature e rovine. Gli stessi agricoltori, dopo d'avere ridotte le loro terre a cultura di seminati e di viti, dirigono le cadenti pioggie con manifatti scavamenti nell'alveo più prossimo di ciascun torrente; e così il gonfiamento, la velocità, la forza delle scendenti acque diviene maggiore, e più in largo vanno estendendosi le inondazioni. Quelle acque che dapprima giugnevano alla pianura non troppo grosse in due o tre giorni, ora vi compariscono impetuose e soverchianti in pochissime ore; quindi le piene riescono tanto più frequenti e più grandi, quanto è più corto il tempo dello scorrimento di tutte le loro acque. Non deve perciò sorprendere se, in alcuni luoghi, dallo scoppio d'un temporale estivo sul monte, allo straripamento d'un torrente nella valle, non passi che un'ora a mezz'ora secondo le varie distanze.

Le acque dunque, scendendo precipitose, rapiscono continuamente quella terra vegetale che proteggeva la roccia, e questa, rimasta nuda ed esposta all'atione di tutte le meteore, si sfoglia nelle vicende del caldo e del freddo, dell'umido e del secco, si divide per la dilatatione del ghiacio, è minata dalla fusione delle nevi e precipitata dalle valeaghe. Isvece d'un ricco pascolo, rimane un suolo arido e searnato, da cui si allontana il pastore, e che l'agricoltore inprudente ono può consideraro senza rammarico. Istanto le terre della valle, invece d'essere feccondate dalla esque grasse che dolcemente dalla montagon reendevano, sono sommerse da torrenti impettuoi ei ingombrate da immensa mole di terre inuttili, ghiaie, ciottoli, sassi e grossi macigni; ed i proprietari di queste terre soffrono i danni d'un'azione a cui non obbero la benché minima parte.

Il male cresce se il pastore privo del primitivo pascolo atterra i vicini boschi. Questi difendevano dai primi raggi del sole le nevi accumulate durante il verno, e la loro fuzione insensibile alimentava successivamente i ruscelli, le riviere e i fiumi est tatalencele il suolo spogliado d'alberi abbandona ai primi calori la massa aggliacciata che lo copre; la sua subta fusione cagiona in primavera spaventose frane desolatrici di monti e di valli; quindi sono tole allo sequenti stagioni le risoree che la natura aveva posto in serbo per rattemprare il calore, irrigare i campi e mantenere la navigatione.

In Italia questi disordini non cominciarono, ma crebbero a diamistra, quando cominciò o decadere il uso commercio. Allora i popoli Italiani, sempre industriosi e asgaei, si applicarono alla coltura dei monti e delle valti; e l'Italia divenne in realtà tonto più potera, quanto più colta comparre nel uoghi montuosi, riserbati dalla anatura alla sussistenza del boschi necessari a tutte le arti. Così la scoperta del Capo di Buona Speranta divenne occasione di inondazioni e di rovine alla nostra penisola.

Le accennate cause diminuiscono il tempo della discesa delle acque, e quindi ne accrescono l'impeto; aumentano le materie trasportate, quindi ne inalzano l'alveo. A queste cause esaminerà lo statista, se si uniscono le altre che impediscono il decorso delle materie e delle acque, e sono le seguenti:

1.º In alcuni luoghi si suole artificialmente ritenere le acque sui monti, e poscia lasciarle libere, acciò gonfie e precipitose trasportino nel loro corso i legnami.

2.º I fronteggianti alle rive de forrenti, per avanzare la fronte de l'oro terrent con acquisto di poche braccia, prolungano i pinatamenti nell'alveo medesimo, restringendolo in modo che le solite accrescense non hanno più il loro naturale e veloce scarico, quiodi le pessati materie trasportate giù dai pendii, si depongono con continuo alzamento del fondo, si per l'angustia del canale, come per il rigurgito delle acque, sino alle parti supperiori più lontane.

3.º I coltivatori de' vicini monti, per condurre più prestantale la acque d'un torrente ul lore piani, ricorron
ad un familiare partito di attraversance l'alveo, di sotto alle
bocche aperte sulle riva, con chiuse manifatte, altre di semplici piantoni conficcati nel fondo, i' quali-sostengono le
ghiale a tal fine ivi ammassate, altre di fascine ed altre formate con 
lo di terra rassodata con buona selciatura nella
forma di sattacavalli.

Questi interrementi ed innaltamenti sono nuove occasiona il traboccamento di quelle acque, le quali erano contenute ne' loro alvei, e si cossumavano nei hoschi. Producono gli stessi effetti le peccaie, i molini, e tanti argini e
pennelli, ed altri dispendiosissimi ripari, produtti dalla disoordia tra i condinnuti; ripari i quali, antichè impedire,
sogliono spesso accelerare la rovina delle sponde, senza ri
cordane i ponti troppo stretti che angustiano e quasi sofficcano le acque, e le fanno retrocedere e traboccare.

# § 2. Metodi di riparazione.

Qualunque siano i metodi con cui tentano i popoli di reprimere l'orgoglio de' torrenti e d'imbrigliarne la possa, giova raccorli, per non imitarli allorchè dannosi, o per seguirli se si conoscono utili.

Le opere che alla riparazione de' torretti e dei piccoli fiumi destinansi, si riduceno alla sistemazione dell'alveo. Gli Svizzeri giungouo a questa meta con due opposti metodi: il primo viene messo in pratica nella parte dell'alveo, che si estende sul monte; il secondo è adoperato in pinaura.

1.º Oltre la pisatagione degli alberi sulle sponde nel Chiarennasco (ora Regno-Lombardo-Veneto) si costruiscono piccole cateratte attraverso al letto, cosicebè questo rinane tagliato da vari strati formanti un piano inclinato dall'origine del torrente sino alla foco. Le due create delle cateratte, alte verso le sponde e basse nel mesto dell'alveo, si uniscono ad angolo pitò o meno ottuso, opposto alla direcione delle acque, onde scenarre la forza progressivamente accelerata: questo metodo si cidama imbaracere la vulle.

2.º Il secondo metodo, usato in pianura nel cantone di Glaria, cousiste nello smuorere le materie che ingombrano il letto del torreute, acciò le piene facilmente le caccino avanti, e ne rendano libero Palveo. Si eseguisce questa finecenda col netzo d'una srappa lunga 13 piedi penante do a 70 libbre, guarnita alla sua estremità d'un conio di ferro, largo un piede, di buona tempra e tagliente. Un uomo collocato in un battello smuore il fondo dell'alveo con questo strumento, e ne stacca la terra argillosa che il torrente trae seco, e che, non smossa, Nudoura e forma dorsi, isolette e banchi. Un altro strumento simile, ma men lungo e meno tagliente, serve a scavare ne' monticelli di rena, e strappare de grosso pietre che vi si arrestano (1).

3.º Nel piano lombardo, per eritare ogni afacimento delle sponde, si regola lo scolo delle acque, lateralmente scendenti nel torrente, com opportuni canaletti, coscohè resta impedita qualunque filtratione a danno delle sponde e

<sup>(1)</sup> Bibliothèque universelle, cahier du juin 1817, pag. 113.

de' fondi vicini, come si può vedere, per esempio, a Milano lungo il Redefosso fuori di porta Romana.

# 6 3. Regolamenti.

Le leggi che furono pubblicate contro un abuso qualunque, e 1º effetto che conseguirono, debbono essere una delle principali ricerche dello statista.

Le leggi venete, sino dalla metà del XV secolo, proibirono in generale la sradicazione e distruzione de' boschi.

Altre victarono la coltivazione sopra terreni pendenti più di 45 gradi.

In Lombardia nel XVIII secolo fu vietato di torre l'errica (volgarmente brugo) col badile, invece di tagliarla colla falce.

Nel 1784 fu proibito di estirpare le radici rimaste dopo il taglio de' boschi comunali.

La legge 20 aprile 1804, mirando a contenere i torrenti, formò un circondario di frontisti per ciascun torrente, e riparti le spese in ragione dell'interesse, avuto riquardo alla naturad del luogo ed al complesso delle circostanze.

Tutte le antecedenti leggi non ottennero lo scopo che vagheggiavano. Pare che si potrebbe conseguirlo col seguente piano:

- Ridurre tutti i boschi a proprietà privata, sia assoluta, sia livellaria;
- Stabilire i circondari, ne' quali sarebbe vietata la coltivazione de' grani, come le leggi stabiliscono i circondari in cui è vietata la coltivazione del riso.
- 4.º Dichiarare proprietà del primo occupante i cereali coltivati ne' luoghi proibiti, specificando che ivi la legge non protegge che gli alberi e i prati, od al più le viti.

 Ripartire i danni cagionati ai boschi sull'estimo personale della comunità in cui succedono.

5.º Dividere una parte de' danni che i torrenti cagionano alle comunità inferiori, sull'estimo reale delle comunità superiori da cui provengono.

Gengl

6° Tutti gli ostacoli eretti nell'alveo de' torrenti onde procurarsi irrigazione, rendono proprietà del primo occupante i prodotti cereali cresciuti ne' relativi terreni irrigati. Si dica lo stesso degli alberi piantati nel seno del torrente.

Organizzata così la faccenda, non vi sarebbe bisogno di leggi penali; e all'interesse privato resterebbe affidata la sorveglianza dell'interesse pubblico.

Tra gli errori gravi che si trovano nell'opera di Say sull'Economia politica, e che l'autore spaccia in modo assoluto e senza eccezioni, v'è il seguente:

a Ainsi c'est violer la propriété territoriale, que de pre-« scrire à un propriétaire ce qu'il doit sémer ou planter; « que de lui interdire telle culture, ou tel mode de culture » (T. II, pag. 137, 2.º édition) (a).

Siccoma l'uso dei diritto di proprietà ha per limite l'interesse pubblico; siccome la coltivazione dei grani ne' terreni che hanno una certa pendenza, riece dannosa à si terreni sottoposti in particolare, che a tutto il pubblico in generale, come è stato dimonstrate; percib non si possono condannare le leggi, che vollero ii bosco o a prato i terreni suddetti, e vietarono qualunque modo di coltivazione colla zappa, colla vanga, col badici, coll'aratro.

Se si volesse abbracciare la massima di Say, converrebbe riguardare come violatrici della proprietà quelle leggi, che interdicono la coltivazione de' risi nel circondario di tre miglia o quattro intorno alle città.

<sup>(</sup>a) a Laonde egli è un violare la proprietà territoriale, il prescria vere ad un proprietario ciò ch'egli deve seminare o piantares l'ina terdirgli la tale coltivazione o il tal modo di coltivazione n.

### CAPO SECONDO

#### Finmi.

Un corpo d'acqua perenne che sopra letto alquanto esteso naturalmente decorre, riceve il nome di fiume, sia che vada a gettarsi immediatamente in mare, sia che prin con altro simile corpo d'acqua s'unisca.

# § 1. Alluvioni e corrosioni.

Lo statista che voglia esaminare l'andamento e le vicende de' fiumi, non dimenticherà due verità feconde di conseguenze, e sono l'inalzamento progressivo dell'alveo de' fiumi e la prolungazione delle foci. Tra gli argomenti che adduconsi a prova di queste verità, vi sono i seguenti:

- 1.º All'isola Elefantina (nel Nilo) l'inondazione soperchia attualmente di 7 picil i e più grandi alteza, cui giungeva sotto Settinio Severo al principio del III secolo. Al Cairo, acciò l'inondazione sia sufficiente alle irrigusioni, debbe alzarsi 3 piedi e mezzo sul punto che era necessario al IX secolo. I monumenti antichi dell'Egitto sono più o meno sepolti alla loro base. Il limo condotto dal finere sorge molti piedi sui monticoli fattizi, sotto cui giacciono le rovine delle antiche città.
- 2º Il Po, dall'epoca in cui è stato inchiuso tra dighe, ha inalata in modo il suo alvevo, che la superficia delle sue acque è attualmente più alta che i tetti delle case di Ferrara. Nel tempo stesso le sue alluvioni, o gli immensi depositi da una parte e dall'altra delle corrente, hanno prolungata la sua imboccatura nell'Adriatico, e si sono avanzale con tanta rapidità, che, per termine medio dedotto dall'avanzamento osservato al principio del XVII secolo, il Po ha guadagnato.

GIOIA. Fil. della Stat. Vol. 1.

sul mare ne' secoli XVII e XVIII, 70 metri all'anno, invece di 25, lunghezza media dell'interramento annuale tra i secoli XVI e XVII (t).

3.º Si osserva lo stesso fenomeno lungo i rami del Reno e della Mosa: quindi i cantoni più ricchi dell'Olanda hanno continuamente il terribile spettacolo di fiumi sospesi a 20 e 30 picdi sopra il loro suolo.

4.º Le alluvioni, lungo le coste del mare del Nord, non hanno un andamento meno repide che in Italia. Si può agevolmente reguirle nella Frisia e nel peese di Groninga, dove 
è nota l'epoca delle psime dighe costrutte dal governatore 
pagauolo Gaspare Roblès nel 1570. Cesto soni dopo, erasi 
di già guadagnato in alcuni lunghi un'estenzione uguale a 
tre quarti di laga al di la delle dighe; e la stessa città di 
Groninga, fabbricata in parte sull'antico suolo topra terreno calcare, che non appartiene al mare attuale, Groninga 
ditta sei leghe del mare. Si potrebbe ouservare lo stesso fenomeno, e colla stessa precisione, lungo tutte le coste delPOst-Frisia, del peese di Beena e dell'Holstein, giacobè 
sono note le epoche in cui i nuovi terreni furono cinti la 
prima volta, e si può misurare l'estensione che in appresso 
guadagnarono.

Queste liste di terrezo, asmirabilmente fertili, formate dai fiumi e dal mare, sono per que' paesi un dono lanto più prezioso, quanto che l'antico suolo, coperto di macchie e di torbe, quasi deppertutto alla coltivazione rifiutati: le alluviosi sole somministrano la sussistenza alle città costrutte lungo quelle coste, dall'età di mezzo in poi, e che probabilmente non sarciborro giunte a quel grado di splendore senza i ricchi terrezi, che i fiumi hanno loro preparati, e che vanno continuamente crescando.

<sup>(1)</sup> PROBY, Des marais Pontins.

5.º Molte città che, ad epoche note nella storia, eraon floridi porti marittinoi, ai tromao attualmente distanti molte leghe dal mare; molte anche divennero povere in consequenza di cambiamenti sopravenuti nella loro posizione. Venezia dura fatta a conservare le lagune che la separano del continente, e in onta di tutti i suoi sforzi, sarà infalli-bilmente unita un giorno alla terra ferma.

È noto, dalle testimonienza di Strabone, che Ravenna, al tempo d'Augusto, trovavasi nelle lagune dell'Admisico, come attualmente Venerna, e Ravenna dista ora una lega dalla rira. Spine, che era stata foodata sulle sponde del mure dai Greci, ne era distante, al tempo di Strabone, go stadi; attualmente ella è distratta. Adria in Lanabardia, che avvera dato il suo nome al suddetto mare, di cui era, sono già zo e più secoli, il porto principale, ne dista attualmente sei legha.

6.º Il generale Andreosis accerta che l'ingrandimento annuale della conta del golfio di Lione (atteut oi depositi che vi conducono i fiuno) è circa due metri. Questa susersione è fondata sulle testimonianze della storia e sulle osservazioni receuti. La storia dice, che Luigi IX s'imbarcò al porto di Crosette, allorché parti per la Palestian; e l'osservazione fa conoscere che, da quell'epoca in poi, si è formata unas nuova spiaggia distante quattro in cinque mila metri da quella che estisteva al tempo di S. Luigi.

Giusta le misure prese all'imboccatura dell'Herault dal-Pingegener Groignard, la batteria che fu stabilita nel 1,746 alla distanza di 30 metri dalle sponde del mare, ne era lontana 120 nel 1,763; ed il ridotto rotondo cretto in que' dintorni, il quale son distava dal listorale che 200 metri nel 1509, epoca della sua costruzione, si trovava nel suddetto anno 1,783 alla distanza di 550 metri dalla linea delle acque.

Il porto di Frejus, lungo 300 tese, largo 180, atteso i banchi di rena formati dalla riviera d'Argens, non è più che una spiaggia paludosa. Il mare si è ritirato, o per dir meglio il terrezo a i è avanzato quasi mezza lega, e col mare scomparve il commercio, l'abbondazza e la popolazio Acque stagnanti riempiono una gran parte dello spazio che il mare occupava, e spargono d'intorno germi di febbre e di morte.

Le antecedenti idee forse ci autorizzano a sciorre la quistione frequentemente agitata sul cambiamento del livello dell'Adriatico e di altri mari. Negli elementi di questa quistione si apprverano le differenze osservate tra le situazioni attuali e le situazioni antiche delle coste. Queste differenze non presentano conclusioni certe pè a favore dell'inalzamento. nè a favore dell'abbassamento, giacchè si vede lo stesso mare perdere sopra certa parte del littorale e guadagnare su di un'altra. Dunque, per ispiegare questi fenomeni, è necessario ricorrere da un lato alle alluvioni, che formano le acque provenienti dalle terre, e dall'altro alla corrosione delle sponde, dovuta all'azione delle acque marittime. Suppopendo, come è certo, che la prolungazione delle foci de' fiumi sia in ragione dell' atterramento de' boschi e della coltivazione de' monti, si può dallo stato della vegetazione d'un becino che alimenta un fiume, giudicare dello stato del littorale alla sua foce. Così. mentre l'Adriatico cede una superficie immensa alle bocche del Po, che gli porta la polpa delle montagne da cui cadono i suoi influenti, egli guadagna terreno a poca distanza da queste bocche, tra il Volano e porto di Magna-Vacca, giacchè in questa estensione il Volano e il lago di Comacchio non gli trasmettono che acque o pluviali o limpide, il bacino delle quali non ha che un insensibile pendio. Col mezzo dello scandaglio si riconnscono, dirimpetto all'imboccatura del Volano, le fondamenta di edifizi attualmente sotto maripi, i quali trovavansi fuori dell'acqua mezzo secolo fa all'incirca.

Il littorale del Mediterraneo, dalla Toseana sino al regno di Napoli, presenta esempi rimarchevolissimi degli accennati rapporti ed influenze. I pendii, donde le acque discendono, sono in generale poco lontani dalle coste; e chi progredisce lungo queste coste dal nord al mestodi, può giudicare all'aspetto del terreni inclinati che ha alla sua sinistra, se passeggia sopra un terreno d'allavione o sopra un terreno sogetto a corrosione. Così osservando, da Cividi-Vecchia sino a Torre-Plavia, i pendii montani vestiti d'alberi, di piante selvaggie, di boscaglie e d'erbe, tutte proprie a ritenere le le acque, si deduce che il mare guadagna terreno sopra questo littorale. Si sa diffatti che una parte dell'antica via Aurelia ai trova ora sotto le acque, e i suoi vestigi sono indicati da avanzi di ponti che scorgonsi sulla strada che le venne sostituita, e che Via Aurelia Arona si chiama. Dirimpetto a Torre-Plavia, cessa il suolo di corrosione e comincia quello d'allavione, il quale continua sino all'imboccatura dell'erbo e recchiude le maremme di Maeserse.

La costa compresa tra l'imboccatura del Tebro e il Capo Circeo offre materia ad osservazioni analoghe: il Tebro, finme estremamente carico di limo, e le cui acque non si mostrano trasparenti ne anche in tempo di siccità, il che gli fece dare dai poeti l'epiteto di Flavum flumen, depone alla sua imboccatura alluvioni, che vanno sempre crescendo, e i progressi delle quali, da Trajano in poi, sono attestate dalla posizione del porto che quest'imperatore fece scavare, e da quella delle differenti torri, ciascuna delle quali fu fabbricata sopra uno de' ponti che occupava le sponde, all'epoca della sua costruzione. Alla sinistra del promontorio, formeto dall' Insula sacra, si scorge la maremma chiamata Stagno di Levante. Un po' più lungi trovasi il sito della casa di Plinio, fabbricata sulla sponda del mare, del quale dista attualmente un miglio; poscia l'antico Laurentum, ecc., e procedendo sino al capo d'Anzo (l'antico Antium), si passeggia sopra un suolo d'alluvinne, e lo accennano le scarne e poco lontane sommità del monte Albano, donde rapidamente discendono le acque traversando un sunlo coltivato e mobile. La scena cambia tra Anzo ed Astura: molte costruzioni antiche scorgonsi nel mare; ma si vede parimente dal

lato della torre una grande estensione di boschi, che coprono un terrenn poco inclinato. Finalmente incontrasi un suolo d'alluvione e le paludi Pontine (1).

V'ha dunque un rapporto tra l'avanzamento delle foci e la coltivazione de' monti, tra la currosione dei littorali e la sussistenza de' boschi (2).

## § 1. Dune.

I fenomeni delle alluvioni e delle corrosioni si conducono naturalmente a quali felle dune, ossia di que' monitcòli di sabbia, che il mare getta sulle basse coste, quando il suo fondo è sabbisos. Dovunque l'industria dell'uomo non sa o nan può arrestarle, queste dune s'ananano nelle terre così irresistibilmente, come le alluviosi de'fumoi s'avansano nel mare: esse si esceisono avanti più stagni formati dalle acque pluviali sul terreno confinante, e di cui impediscono la comunicazione col mare; il loro avantamento in più luoghi ha una rapidità aparestroleti c'oschi, abbissioni, campi

<sup>(2)</sup> Prosy, Marais Pontins.

<sup>(2)</sup> Attribuendo l'aumento de l'Attorili alle materie portate dai vanimmi, assi bene uno dimensience, che spesso il mare aglato dai vanimolleva moli immeuse di arras trasportandole, col flusso e coll'impeto delle onde, celle lagues. Nel gollo di Louderousi, il veuto d'est le insulta nel momento di tempesta a più di otto metri.

La couta orientale del gello Messicano comiderare si debbe come ma pianora dolcementi inchianto sutole a carque, contro cui e teciaci (venti d'ext) e i monimenti dello node dall' est all'ovest gettamo subbia, che l'Occaso agistato tiene copesa. Queste abbie, accumulate dal continuo mareggiare dello node, sistringono inscatibilimente il bacino del golfo Monissona, cioli dilatsoni il continente. Il flumi che scendano dalla Sierra Madre, per, inboccare nel muse delle Autille, contributiono pure d'ausi ad sumentare le terre baser quindi tutta la costa orientale della Nova Spagna dal 18 al 25 gr. qli latitudine e sparsa d'alisinia bacchi.

coltitati, tutto esse invadono. Quelle del golfo di Gusscogna hanno diggià occupato molti villaggi, mentionati ne' documenti del medio evo, e attualmente minaccina distruzione ineritabile ad altri dieci tuttora esistenti. Uno di questi, quello di Misman, lotta da 20 anni contro di esse, e una duna alta più di 60 piedi "avanza, per coò dire, a vista d'occhio.

Bremontier, giù ispettore de' ponti ed argini in Francis, il quale avene fatto molte osservazioni sulle dune, stimmas 60 e in certi lunghi 72 piedi il loro progresso annuale. Giusta questi calcoli, le dune dovrebbero invadere Bordò in due mila anni, e prendendo per base la loro estensione attuale, si dovrebbe portarne la prima origine a più di 4000 anni addietto. Deur adiquisi viderio.

## CAPO TERZO

Variazione nella navigazione de' fiumi per elementi topografici (1).

In più In meno 1.º / America setten-1.º Sul Missipipi la trionale). prudenza consiglia di Sul fiume Ohio si fermarsi di notte, dalgiornaliera. può viaggiare senza l'imboccatura dell' Opericolo sì di giorno hio sino a Natchez, eche di notte. stensione di 750 miglia. 2.º La velocità del 2.º Nel Canadà, benl'Ohio è massima in chè situato sotto una primavera, quindi in latitudine non maggiore questa stagione non è di quella della Francia, necessario di remigapure, atteso il gran fred-Variazione do di quel clima, le acque mensile. In Italia, il Po, il non sono navigabili nel Ticino, l'Adda ecc. soverno; durata della nano navigabili in tutte vigazione, mesi 6 a 7. le stagioni, durata della navigazione, mesi 12.

3.º Nel Ticino dalla sua imboccatura a Sesto Calende, dove esce dal lago Maggiore, sino Variation all'imboccatura del Nanella velocità nella viglio Grande, atteso stessa direla pendenza dell' alveo, zione. la velocità delle barche

metzana.

3.º Nel Ticino dell'imboccatura del Naviglio Grande sino allo sbocco di quel fiume in Po presso Pavia, la velocità delle barche non oltrepassa i quattro miglia all' ora in acque è in ragione di 20 mimezzana glie all'ora in acqua

Idem in direzioni opposte.

4° Dal Po presso Pavia scendendo sl ponte di Lagoscuro, si impiegano giorni 5 a 6.

4.º Dal ponte di Lagoscuro salendo il Po fin presso Pavia, si impiegano giorni 20 a 25. Solo in viaggi felicissimi d'estate 18 (2).

5.0 Variazione nel peso nella stessa direzione.

5.º Il Tamigi al di là dal ponte di Londra porta soltanto battelli di riviera per l'estensione di kilometri 236 1/2.

5.° Il Tamigi dopo il ponte di Londra porta grossi vascelli marittimi per l'estensione di kil. 96 1/2 (3).

6.° Idem in direzioni op-

poste.

6.º Nel Po, discen-Una nave grande Porta moggia di ri-

detta Ruscona . 500

6.º Nel Po, salendo.

so . . . 1000 a 1100 900 a 1000. Una nave minore

trasportate. giatori.

7.º In Francia, i battelli della Gironda e della Garonna traspornelle merci (tano e merci e viag-

7.º La Senna trasporta merci, non viaggiatori, giacchè la tortuosità di quel fiume rende troppo lento questo mezzo di comunicazione.

Variazione nelle spese

8.º Giusta il calcolo d' Andreossi, il trasporto di cinque miriagrammi da Tolosa ad Agde col mezzo del canale di Linguadoca, costa 1 fr. 14 a 15

q.º I fiumi dell' I-

8.º Il trasporto di cinque miriagrammi col mezzo del canale della Garonna da Tolosa a Bordò, estensione quasi eguale all' antecedente, costa 2 fr., quasi il doppio.

talia della Spagna . della Francia, dell' Inghilterra, ecc., scaricandosi in mari navigabili in tutti i tempi, Variazioni sono occasioni di connelle foci tinuo cambio, per cui quelle nazioni possono vendere ciò che abbonda, e comprare ciò che loro manca.

q.º I fiumi della Siberia correndo dal sud al nord, e scaricandosi nel mar Glaciale che tronca il corso alla navigazione, quella regione resterà sempre povera, quand'anche avesse una popolazione molto maggiore e copia di prodotti da esportare (4).

### NOTE E OSSERVAZIONI.

(1) La cognizione di questi elementi più che al commerciante è utile e necessaria ai generali di eserciti, che devono spedire prontamente viveri, truppe, munizioni per assalire o difendere o provvedere, ed a' quali la celerità spesso è pegno di vittoria.

(2) Nel finme della Maddalena (America meridionale) la navigazione discendente da Hondu a Santa Marta impiega giorni . . o ascendente da Santa Marta ad Hondu . . . . . . . . . . . 50

La differenza tra la velocità discendente ed ascendente prova, che l'uscita d'una merce da uno stato può essere molto più facile che il suo reingresso, ed all' opposto; e questo elemento può meritare I riflessi del legislatore: mi spiego. Il Rodano, scendendo dal monte Giura, passa pel lago di Ginevra ed attraversa colla massima rapidità il Delfinato, la Linguadoca e la Provenza, in tre giorni si può passare da Lione al mare; ma è necessario un mesc o sci settimane per salire dal mare a Lione. L' Isero, la Droma, la Duranza ragginngono presto il Rodano, ed banno un pendio ugualmente rapido; quiudi non si può se non con molta difficoltà risalirli. Supponete che i grani della Borgogna e della Franca-Contea escano dalla Francia pel Rodano; la cosa sarà facilissima, ma si troverà forse facilità uguale a farli entrare? - Unico scopo di questo rificsso si è d'aceennare la falsità del raziocinio di più scrittori, i quali a ragione o a torto predicando la libertà indefinita del commercio dei grani , tacitana nte suppongono che in qualunque situazione topografica la facilità d'entrare sia uguale alla facilità d'uscire, ed all'opposto.

(3) Il diverso peso che può portare un fiume nei suoi diversi tropehi, costringe, quando si sale, a scaricare le grosse barche, dividerne il peso sopra più piccole, e quando si scende, a scaricare le barche piccole e rinnire Il peso sopra le grosse, il che accresce le spese e le avarie, oltre la perdita del tempo, sempre prezioso pel commerciante.

(4) Siccome da noa parte non tutti i fiumi e molto meno in tutto il loro corso sono navigabili, dall' altra nascono ad ogni istante progetti di navigazione, perciò sarà ottimo consiglio l' indicare la copia o la scarsezza delle acque, la possibilità o l'impossibilità di in. grossarle coll' unione di altre, la pendenza e la qualità del terreno sopra cui passano, la configurazione del pacse lungo il loro corso (monti, valli, colline, piannre e loro accidenti), cose tutte che ai calcoli idraplici ed economici sogliono essere norma e basc.

A scanso di ripetizioni mi riserbo di accennare in altro capo gli ostacoli, che alla navigazione in qualunque specie di acque si oppon-

gono.

Parlerò pure altrove della pesca, una delle fonti di produzione. Finalmente nel libro consacrato all' agricoltura ricorderò le inondazioni de' fiumi, si utili che dannose,

#### CAPO QUARTO.

#### Ponti.

Gli elementi statistici de' ponti e la loro applicatione a tre casi, si veggono nel seguente prospetto. Gli inglesi banno menato tanto rumore pel loro poote di Vaterioro, costrutto a pese del goveroo che è venuto in meole ad un francese di confrontato con quello di Bordò, costruto de privati intraprenditori. A questi due ponti ho unito quello sul Ticino a Bofiloro, incomicatio dal cessate governo, e proseguito attualmente a spese del governo lombardo-veneto e di quello del Piezonete.

| ELEMENTI<br>DI CONFRONTO (1).                         | Ponte<br>di<br>Vaterloo | Ponte<br>di<br>Bordò | Ponte<br>di<br>Boffalora |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| Archi N.º<br>Luoghezza totale del pon-                | 9                       | 17                   | 11                       |
| te metri Voto totale degli archi, non                 | 377                     | 585 68               | 304                      |
| compresa la grossezza del-<br>le pile                 | 529                     | Δ10 32               | 264                      |
| Corda d'un erco »                                     | 36                      | 419 32<br>26 49      | 24                       |
| Grossezza d'una pila . »<br>Altezza delle acque magre | 6 09                    | 4 21                 | 4                        |
| sotto gli archi »                                     | 3 07                    | 7 50                 | 6                        |

<sup>(1)</sup> Gi troviamo in dovere di avvertire, che alcune di queste cifre ono state rettificate dietro la disamina del lavoro medesimo, eseguito dell'egregio ingegorer in capo sig. Paras, e che venne pubblicato negli Annali Universali di Statistica ecc, (Vol. IX, p. 73 e seg., to Gai. Enrosat).

Annual Carali

| Ponte<br>di<br>Vaterloo              | Ponte<br>di<br>Bordò                                                                         | Ponte<br>di<br>Boffalora                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                             |
| 3 65                                 | 5                                                                                            | 1 90                                                                                                                                                        |
| 1 22                                 | 1 20                                                                                         | 1 5o                                                                                                                                                        |
| 7 94                                 | 13 90                                                                                        | 4                                                                                                                                                           |
| 12 80                                | 14 86                                                                                        | 9                                                                                                                                                           |
| 2 15                                 | 2 50                                                                                         | 90                                                                                                                                                          |
| 8 54                                 | 19 56                                                                                        | 10                                                                                                                                                          |
|                                      | pietre                                                                                       | 1 10                                                                                                                                                        |
|                                      | e mattoni                                                                                    | granito                                                                                                                                                     |
| nenti manca<br>lasciato del<br>conte | no alla seg<br>ponte ch<br>. n.º 20<br>pro<br>piedi 150                                      | guente de-<br>e Trajano<br>un miglio                                                                                                                        |
|                                      | di Vaterloo  3 65 1 22 7 94 12 80 2 15 8 54 1 52 granito 24,000,000 nenti manca lasciato del | di di Bordò  3 65 5 1 22 1 20 7 94 13 90 12 80 14 86 2 15 2 50 8 54 19 56 1 52 pietre granito e mattoni concenti mancano alla sel asciato del ponte chionte |

### CAPO QUINTO.

# Canali artifiziali per irrigazione.

Verso la fine del XII secolo comparvero in Italia i primi cauali artifiziali, de' quali tre sogliono essere gli scopi, irrigazione, navigazione, movimenti d'opifici. Nel secolo seguente queste operazioni idrauliche furono imitate ne' Paesi-Bassi, dove i canali fecero pascere strette relazioni tra le città di Bruges, Gand, Anversa, Amsterdamo. Nel XVI secolo la Francia diretta dal buon Enrico, intraprese di unire la Senna alla Loira, e nel secolo seguente l'Oceano al Mediterraneo col canale di Linguadoca. L'Inghilterra, che attualmente primeggia sulle altre nazioni per quantità di canali, fu l'ultima ad adottarli: nel 1756 ella non possedova una sola linea di navigazione artificiale; ma nel giro di mezzo secolo l'Inghilterra è giunta a possedere, tra la grande e la piccola navigazione, mille leghe di lunghezza sopra un estensione di terriorio che non è uguale al quarto della Francia.

# § 1. Variazioni nell' irrigazione per elementi topografici.

L'acqua è uno de' principii necessari alla nutrizione ed allo sviluppo delle piante. Ora in quelle situazioni in cui Le pioggie sono incerte o nulle;

I terreni poco ritentori dell' umidità:

L'atmosfera molto agitata da' venti che accrescono l'evaporazione;

in queste circostanze, si disse, non si otterrebbero se non che scarissimi raccolti, se l'industria degli abitanti non fosse giunta a rimediare a si fatti inconvenienti locali. L' irrigazione è il mezzo con cui si tolgono i terreni alla sterilità,

o se ne accrescono i prodotti. L'irrigazione serve principalmente a migliorare le terre ne' paesi montuosi, giacchè la loro situazione le rende quasi inaccessibili agli altri ingrassi.

Se il bisogno d'irrigazione cresce e decresce secondo la varietà delle circostanze topografiche, la facilità e difficoltà di praticarla dipendono dagli stessi elementi di variazione.

Per un canale d'irrigazione è necessaria una quantità d'acqua sufficiente, i mezzi di riunirla, quelli di diffonderla sui terreni che si vuole irrigare.

Dove le acque delle riviere sono profondamente incassate, o il pelo ne è molto basso, dove rimangono asciutte in primavera ed in estate, quendo il bisogno è maggiore, la risorsa dell' irrigazione è nulla o quasi nulla.

I flumi di corso lentissimo non riescono a muorere quelle grandi ruote d'irrigasione stabilite in esti, ruote che, munite di cassette, pescaso acqua nel flume, e aslendo la versano in un recipiente situato ad altezza convenerole. Questo vantaggio si può ottenere, per es., dal Rodano non dalla Saona, la quale lentissimamente e quasi impercettibilimente decreta.

È agerole il comprendere che il terreno cui vuolsi procurare il beneficio dell'irrigazione, non debb' essere nè troppo pendente, nè troppo conavo: nel 1.º caso consumerebba troppa acqua, questa non vi farebbe sopra sufficiente dimora, e ºl campo i cambierebbe presto in un burrone; nel 2.º caso l'acqua vi si arresterebbe troppo lungamente, e produrrebbe i nessiumi effetti delle acque stazamente.

L' irrigazione richiede adunque:

Copia di acque.

Pendenza generale del suolo.

Forma convenevole ne' terreni da irrigarsi.

# § 2. Elementi da esaminarsi ne' canali d' irrigazione.

I canali d'un paese possono essere accennati in modo apparentemente esatto, ed in realta più o meno inconcludente. Si dice, per es., che v'erano nell'antico Egitto 6000 canali tra grandi e piccoli: è ben eridette che in questa notizia, benchè preziosa, viene presentato, come norma al giudizio, un elemento poco concludente, cioè il numero, e dimenticato l'elemento concludentiasimo, voglio dire la lunghezza. Infatti un canale lungo 3o miglia è ben più utile, in pari circostanze, di quattordici canali lunghi due miglia ciastono. Giò che dico delle lunghezza de'canali, debbe dirsi delle masse d'acqua che conducono e distribuiscono.

Per isvolgere gli elementi che esaminare si debbono in un canale d'irrigazione, ed unire la teoria alla pratica, prenderò per esempio il canale della Muzza.

- I. Epoca della costruzione. Benchè questa notitia sppartenga meoa alla statistica che alla storia, pure l'accennarla brevemente in una descrizione statistica non può al
  certo meritare rimprovero, quando non si ommettano gli
  altri elementi essenziali. Più notise simili stabiliscono i diritti di priorità tra le varie nazioni, come ho accenanto al
  principio di questo capo, servono a confrontare le opere col
  potere che avevano i governi all'epoca in cui le eseguiropo,
  incorraggiano ad intraprendere opere simili in epoche di poter maggiore, sono norma a chi vuol calcolare la quantisi
  de' beni che nel corso de' secoli produsero è ecc. Il canale
  della Muzza, uno de' più utili lavori idraulici fatti in Lombardia, fu cominciato l'anno 1220, cioè in tempi ne' quali
  pareva che il sola mestiere delle armi tenesse occupati gli
  animi degli Italiani.
- II. Principio del canale e fine. La Mutra che nella forma d'un fiume bello e regolare parte d'Adda a Cassano, ritorna in seno alla súa madre poco prima che questa giunga a Pizzighettone, ma vi ritorna in forma di piccolo ruscello, essendosi consumata in beneficio delle terre che la irrigato.
- 'III. Quantità delle sue acque. La massa d'acqua che dall' Adda si scarica nella Muzza, è di oncie 1463, ossia 97,289 piedi cubici per minuto.

IV. Lunghessa del canale. La lunghezza della Muzza è di 30 miglia.

V. Superficie irrigata. La Mazza, che sa la ricchezza del Lodigiano, irriga circa 600,000 pertiche milanes; la pertica (misura di superficie) è uguale a metri quadrati 65,452, ossia piedi quadrati 6203.

VI. Valore d'un' oncia d'acqua. Gli utenti del canale della Muzza la comprarono in origine, e non pagano attualmente più nulla. Il prezzo medio di un' oncia d'acqua in Lombardia sale a lire italiane 20,000 circa.

VII. Come si misura l' oncia d'acquac. Per oncia d'acqua qua si intende in Lombardia quella quantità di fluido che compressa da uno strato d'acqua alto due once lineari (tartoche dicesi lattente), esce da un casale per mento d'un foro laterale, desto bocca modellata od anche modeldo, di forma rettangolare, la cui altexa è di s', conce lineari e la base di 3; ser, rimanendo la stessa altexa, la base sia di sei, di nove o di dodici, ecc. once lineari, si avranno due, tre, quattro, ecc. once di fluido.

L'oncia lineare è la dodicesima parte del braccio: e siccome il braccio milanese sta al piede parigino prossimamente come 6 a 11, cotì l'oncia lineare è uguale quasi a 22 piedi parigini. Si calcola degli ingegneri che un'oncia d'acqua in un minuto primo corrisponda ad una massa di fluido di 66 112 piedi parigini cubici (1).

VIII. Amministrazione del canale.

1.º Iu vicinanza di Cassano fu eretto nell'alveo della Muzza, presso la riva, un vivo sasto, sulla alterza del quale si misura P alterza, alla quale dere saltre il canale, acciò la quantità dell'acqua sia sufficiente la tutte le bocche d'irrigazione. Allorchè a questo segnale, che chiamasi il Cattello di S. Bernardino, mancano solo due once o tre, si è certi che le ultime bocche d'irrigazione nel Lodigiano rimangono.

<sup>(1)</sup> BREISLAR ; Descrizione geologica della provincia di Milan.

asciutte ed altre scarseggiano d'acqua, e di qui prende norma il custode o camparo a Cassano d'introdurre nel canale maggior corpo d'acqua, ed all'opposto diminuisce l'introduzione, ullorchè l' Adda altandosi di troppo manda nella Muzza acqua maggiore della necessaria.

 Espurgo annuo della Muzza a spesa del governo, il quale lo fa eseguire col mezzo di appaltatori, previo esperimento d'asta.

 Le roggie che ricevono acqua dal canale della Muzza, devouo essere mantenute a spese degli uteuti: (Statuto Lodigiano, cap. 375).

# § 3. Leggi veglianti sull'irrigazione.

Le leggi dell' ex-Lombardia e dello Stato rx-Veseto hanno posto un altro limite alla propreta dei terreni, daedo a ciascuno la facoltà di condurre le proprie acque attraverso alle terre altrui, purchè quesi pagis il doppio del valore del terreno cocupato: (Statuto Milanese, capo 247.— Statuto Veronese, t. II, pagina t5. — Statuto Lodigiano, capo 677).

În Pensilvania la legge ordina che il diritto sull'acqua apparteaga a quello che ne possiede la sorgente, o a chi ne è più vicino. Egli può consumare la quantità che vuole; ma dere far entrare il restante nel suo antico letto, e non può storaner un russello o disperderne le acque a danno det terreni inferiori.

#### CAPO SESTO.

# Influsso dell' irrigazione.

# 1.º Sul prodotto.

1.º (Egitto) È noto che la t.º Là dove non giungono lunga vallata dell'Egitto, non le acque del Nilo, il suolo è mai bagnata dalla pioggia, condannato ad un' eterna stedeve la sua fecondità alle acřilità, a meno che per mezzi que del Nilo: l'agricoltore otartificiali e quindi dispendiosi. tiene prodotti, quando l'inonl'agricoltore non giunga ad inalzare qualche quantità di dazione del Nilo giunge acqua; ma i suoi sforzi non piedi possono estendersi che a por-Nell' alto Egitto a 35 Presso il Cairo zioni di terreno assai limi-20 8 25

Verso l'imboccatura del tate (1). fiume . . . . . 2 a 3

2.º (Bagdad) I campi irrigati per l'addietro (Antica Babilonia) rendevano in frumento e rizo sementi

3.º (Nuova Spagna) Presso Lalaye i terreni irrigati danno 40 a 50 sementi per

una.

2.º Gli stessi campi, attualmente che è trascurata l'irrigazione, danno 20 sementi.

3.º I terreni non irrigati daono 15 a 20 sementi (Humboldt, Nouvelle Espagne, t. II. pag. 386).

(1) Plinio, parlando del Nilometro di Memil, dice che si osservavano i seguenti rapporti tra le raccolte e l'altezza dell'inondazione: Fame, quando Pacqua giungeva . . . . a 12 cubiti Messe migliore ma medioere . . . . . . . 15 Buon Raccolto ed abbondante . . . . . . . . .

Sopra 16 l'inondazione era più nociva che utile.

# 2.º Sul valore de' fondi.

4.º (Arragona) Pria della costruzione del canale d'Arragona i terreni veodevansi 100 a 150 reali al journal.

4.º Dopo il 1792 i terreni irrigati colle acque di quel canale vendoosi 400 a 500 reali al journal (Bourgoing, Tableau de l' Espagne, t. III, pag. 50).

5.º (Francia, dipartimento de' Pirenei orientali) Nella vallata di Pie il prezzo dei terreni irrigati è come 1 2/3

5.º Nella stessa valle il prezzo de' terreni d' uguale qualità e non irrigati, si è come 1; idem a Campan (Andreossi, Histoire du canal

Ibid. a Campan come . . . 1 1/2 a 2 du Midi, t. I, pag. 385). Am unarra Vintegral state

# 3.º Sulla rendita in generale.

te irrigate come 1.

6.º (Piemonte) Rendita delle 6.º Rendita delle stesse proproprietà nazionali attualmen- prietà pria di essere irrigate, come 113 al più 112 (Andreossi, ibid. pagina 286).

# 4.º Sulla popolazione.

7.º (Antica Grecia) La Beozia, mercè la fertilità del suo suolo irrigato seoza interruzione, possedeva vaotaggi di cui l'Attica era priva; vi si vedevaoo più ricchezze, più città, più popolazione.

7.º (Egitto) La popolazione cessa, dove cessa l'irrigazione. L'irrigazione non può secrescere la popolazione, dove è impiegata a fecondare i prati come io più parti della provincia milanese.

#### CAPO SETTIMO.

### Canali artificiali per navigazione.

§ 1. Variazioni nella navigazione artificiale per elementi topografici.

La navigazione ne' canali artificiali riesce più agevole, più libera, più indipendente dagli accidenti, che la navigazione naturale sui fiami, sui laghi, sui mari.

Il bisogno di navigazione e i mezzi di praticarla crescono e scemano secondo la varietà delle circostanze topografiche.

Un paese agricola distante da' fiumi, come per esempio Milano, abbisogna di navigazione artificiale pel trasporto delle sue pesanti derrate. Questo bisogno è molto minore per Lodi sull' Adda, Pavia sul Ticino, Cremona sul Po.

La poca distanza del grandi lagli Maggiore e di Cono da Milano, la loro altezza sulla provincia milaneze, la forma piana e pendente dello spazio che divide que laglii dalla capitale della Lombardia, la temperatura del clima che mantiene in istato di fluidia le loro acque tutto l'anno, questi quattro elementi costituiscono la possibilità fisica di quella avvigazione. Allungate di molto quelle distanze, annienteta quell'altezza, cambiate la forma piana dello spazio intermedio in montosoa, fate che le acque siano ggabiacciate gran patte dell'anno, e la novigazione con sarà de proficas, ni possibile, la queste supposte circostanze si trovano più città della Svitzera.

L'influsso della forma dell'indole del suolo sulla navigazione è già stato accennato alle pag. 60 e seg.

§ 2. Elementi da esaminarsi ne' canali di navigazione.

La ricerca della massima parte di questi elementi non ammette difficoltà, sia perchè sono noti ai conduttori delle barche che frequentano que' canali, sia perché esistono negli archivi de' Governi che li costrussero e li mantengono; altronde possono essere facilmente verificati dall' osservatore. Questi elementi sono:

I. Lunghezza della linea navigabile. La rispettiva lunghezza de' canali non rappresenta esattamente il grado di servigio che rendono in diversi dipartimenti; nè si può dire, che se il dipartimento A possiede una linea di navigazione di metri 100,000, e il dipartimento B una linea di-metri 50,000, il servigio in A sia doppio di quello in B, benchè sia già una presunzione generale e favorevole la maggior lunghezza sopra uguale estensione. L'accennato servigio è un prodotto che risulta dalla moltiplicazione di due elementi, cioè è uguale alla lunghezza della linga navigabile, moltiplicata pel peso che le barche trasportano. Generalmente il peso che in Francia trasportano i battelli ne' canali di navigazione, è 25 tonnellate; quello che trasportano i battelli nel dipartimento del Nord, è più di 100 tonnellate; dunque per avere de' rapporti esatti tra il servigio della navigazione nel Nord e quello degli altri dipartimenti, converrebbe quadruplicare la linea navigabile nel Nord, e si avrebbe il servigio totale ch'ella rende con pari numero di barche.;

Il servigio d'un canale rappresentato fial prodotto della linea navigabile nel peso trasportato, segue la ragione inversa del tempo impiegato nella navigazione; egli è questo uno de' motivi, per cui lo'atesso peso trasportato alla atessa distanza deve pagare di più salendo che discendendo.

Vi sono viaggiatori (a dicasi lo stesso delle merci), cui il tempo è un elemento indifferente, mentre per altri ha sommo prezzo. Per questo motivo alcuni riescono a pagare meno, contenti d'una navigazione tentissima, ed altri pagano voloniteri di più in una navigazione accelerata. Nella ostigazione sulla bassa Senna salendo da Rouen a Parigi, i prezzi per tonnellata e la durata della navigazione sono come segue:

| Merzi               | Prezzo         | Tempo per           |  |  |
|---------------------|----------------|---------------------|--|--|
| di navigazione      | per tonnellata | caricare e navigare |  |  |
| Grandi battelli     | Fr. 10         | giorni 32 a 38      |  |  |
| Battelli accelerati | » 15           | " In 8 12           |  |  |
| Battelli a vapore   | » 3n           | " 3 a 4             |  |  |

Riducendo a in mesi la durata della navigazione, si scorge, che un battello a vapore fa in un mese tanti viaggi quanti un grosso battello in un anon.

Nella scella d'uno di questi meszi ciascunn si regola, sendo che apprezza più n meno il suo tempn. A rendere più agevole l'intelligenza degli antecedenti rapporti, giora ricordare che un grosso battello deve consumare multa tempo, pria che riesta ad unire tutto il carico che può trasportare.

Dopn gli antecedenti riflessi è dunque necessaria la notizia del

 Tempo impiegato nella navigazione ascendente e discendente, come abbiamo detto de' fiumi.

III. Dimensioni delle barche. Ogni canale navigabile dovenda avere usa larghezza che premetta il simultaneo e comodo passaggi di due barche, è chiaro che la larghezza di queste è limitata dalla larghezza di questo. I canali mi-lanesi non sono larghi a seguo da poter contenere due grandi barche del Po, la larghezza delle quasti giunge a metri 6. 60 e 7. 202, risulta da ciò la necessità di scaricare e ricaricare passando dal fiume ai canali e da questi a quello. La larghezza più comune del canale di Pavia al fondo è metri 10. 71, quiodi le maggiori barche che lo frequentano, non oltrepassano in larghezza metri 4, 76.

I battelli che si usano ne' canali delle paludi Pontine, presentano le seguenti dimensioni e rapporti:

| Elementi di confronto      | Battelli                                    |              |  |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|--|
| Liementi ai confronto      | Sandaloni                                   | Sandali      |  |
| Lunghezza                  | 13 <sup>m</sup> 10 .<br>3 <sup>m</sup> 18 . | 7=36<br>1=34 |  |
| Peso portato discendendo . | 11,000 kil.                                 | 2,200 kilog  |  |
| salendo                    | 6,500 .<br>0m 78 .                          | 1,300 m      |  |
| Bordo superiore fuori del- | 0m 22 .                                     | om 38        |  |

Sono tirati ordinariamente dagli uomini, mentre in Lombardia si adoprano cava'ili.

La notizia delle dimensioni delle barche può essere utile al commerciante, giacchè più merci sotto lo stesso peso hanno grandissimo volume, come per es. la legna e i fienji all'architetto costruttore di ponti e simili opere ne' canali, al fabbricatore de' navigli da usarsi io canali di dimensioni diverse, ecc.

IV. Corpo d'acqua del canale. Abbiamo già accensato, che la possibilità finica d'ottener un corpo d'acqua sufficiente e derivarce canali a maggiore o minore distanza, dipende dalle circostance topogratiche (nga. 175). In generale il corpo d'acqua d'un canale debb'essere proporzionato al-l'innuerione delle maggiori barche, cariche del massimo peso, ed abbondare piuttosto che scarreggiare, onde rieca comoda e continua la navigazione anche ne' mesi di acque magre. Al consel de Milano a Pavia sono state susegnate oncie magistrati 150, equivalenti a metri cubici 36c circa, accibi i pelo del canale rieca alto metri. 1. 188.

V. Pendenza del canale relativamente alla lunghezza, per esempio 2 metri per miglio. La maggior pendenza del l'alveo e la scarezza di acqua disponibile rendono in generale necessario un maggior numero di sostegni, per tener alto ed uguale il pelo dall'acqua. Ella è questa una maggiore spesa imposta dalle circostanze topografiche.

VI. Numero de' sostegni o delle conche. Le conche, che sono necessarie per sostenere le acque e quindi mantenere la navigazione,

1.º Vogliono una spesa gravissima (1);

2º Impediscono il libero tracorrimento delle materie che trae scoo Pacqua, ritardano la velocità di questa, quindi le diminuiscono la facoltà di tenere le dette materie e di t\u00f6rre la melma dall'alveo, dal che provengono i depositi e la necessità di frequenti eprugli;

3.º Il loro passeggio fa perdere un tempo prezioso al commetto, e questa perdità e in ragione del loro numero. Il canale di Linguadoca lungo kilometri 253 23 contiene conche 63; il passaggio di ciascuna consumando 10 minuti circa, si richieggono ere 10 132 per passarle tutte.

Questi tre inconvenienti consigliano di diminuire il numero delle suddette fabbriche.

Potrete dunque misurare la destrezza degli ingegneri costruttori di due diversi canali, dotati d'uguale pendenza, paragonando le lunghezze delle lince navigabili e il rispettivo numero delle conche.

Data la stessa pendenza, non à possibile diminnire il numero delle conche senza accreecrne il salto o la caduta. Nel canale di Linguadoca la caduta media delle conche è metri 2 274 (2), nel canale di Pavia, che è variabile nel diversit tronchi, giunge dei metri 2 ai metri 475 all'lindrac. Io non voglio con ciò dire che la destrezza idraulica sia in Francia come 2, e in Italia come 4.

Giova osservare nelle conche, se le loro misure sieno capaci di contenere nel tempo stesso una barca delle più grandi ed un'altra mezzana, come si usa ne'canali del Milanese, dove quelle barche si veggono ordinariamente ne'loro

<sup>(1)</sup> Le dodici conche del nuovo canale da Milano a Pavia costarono lire italiane 2,177,817. 67.

<sup>(2)</sup> Andreossi, Histoire du canal du midi, t. 1, pag. 158.

viaggi necoppiate, misure volute anco dal riflesso che, altrimenti facendo, sarebbe mestieri ad ogni passaggio di barche rimuovere a ciascuna d'esse dal centro d'appoggio il lungo albero che porta la pola ossia il timone, più adsttato alla navigazione dell' Adda e del Ticino donde discendono.

VI. Lavori idraulici speciali e difficoltà vinte: monumenti di progressi nell'architettura, ovvero errori che rieseono incomodi ai conduttori di barche.

VII. Epoche e durata della sospensione della navigazione, specificandone le cause, se ve n' ha, oltre i giorni festivi e il ritorno annuale degli espurghi.

VIII. Usi relativi alla navigazione, si tendenti a prevenire gli accidenti funesti che distributori del danno in caso che succedano. In Lombardia, p. e., non mai prima di mertogiorno si muovono le barche, che dai casali estrano nei fumi, acciò su questi nei passaggi difficili non segui sucontro di barche in direzione opposta. Nel caso che vada a fondo o perisca una o pità barche, il conduttore dimanda alla più vicina autorità locale un attestato provante l'avvenuto infortunio, e rimane così esocerato da qualunque indennizzarione.

IX. Amministrazione del canale, la quale può esserè ridotta a tre capi:

Custodi che accrescono o diminuiscono l'acqua onde manteneria allo stesso livello nelle vicende del fiume, od altro da cui è derivato il canale;

per Espu

Espurghi, riparazioni, opere nuove e simili; Ingegneri che le dirigono e guardie di sorveglianza.

Pedaggi che pagano le barche in ragione di peso e di spazio, giusta le pubbliche tariffe; somme a che sono stati appallati in diversi anni, il che può indicare aumento o diminuzione di commercio.

3.º Regolamenti Tendenti ad assicurare La conservazione delle opere; La perpetuità de' diritti; La libertà della navigazione e del commer-

a libertà della navigazione e del commer-

Alla seguente notitia che de canali esistenti nelle isole bittianiche ci ha dato la Revue encyclopdique (t. XVIII, pag. 432), mancano più elementi. Non soco contati nel seguente conto i canali, la cui lunghezza è minore di 5 miglia inglesi.

### Lunghezza

| paesi       | n.º dei<br>canali | miglia   | leghe<br>francesi | costo         |
|-------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|
| Inghilterra | 97                | 2471     | 989               |               |
| Scozia      | 5                 | 149 3/4  | 52                |               |
| Irlanda     | 1                 | 69 1/2   | 27                |               |
|             |                   |          |                   |               |
| Totale      | 103               | 2690 114 | 1068              | Fr. 750,000,0 |

Io questi diversi caoali vi sooo 48 passaggi sotterranei, 40 dei quali si suppooe che comprendano un' estensione di 32 miglia ioglesi (13 leghe fraocesi).

Di tutti questi importantissimi lavori nissuno era stato incominciato, nissuoo era stato ne anche progettato pria del 1753. Allo relo patriotico del celebre duan di Bridgewater e al talento dell'ingegoere Brindle deve l'Inghilterra il primo canale terminato nel 1756. Questo saggio evideote del Putilità de' canali trovò molti oppositori; attualmeote non v'ha luogo, alcun poco importante che non possa comunicare per acqua col resto del paese.

#### CAPO OTTAVO.

# Laghi.

Un lago è una fossa d'acqua circondata da sponde più o meno alte.

La situazione e la dislanza, l'altezza sul livello del more e l'ordinaria massa d'acqua, ci dicono se dai laghi estrar si possa causil d'irrigazione e navigazione, ed a beneficio di quali paesi (1).

La facilità di trarre acqua sufficiente e continua da un lago per irrigazione o navigazione, non bata per intreprendere lo scavo dei casali: bisogna esaminare dapprima se il vantaggio supererà la spesa di costruzione e manutenzione.

Il commerciante ha bisogno di conoscere in quali epoche i laghi sono navigabili, essendo certo che il gelo li sorprende più presto che i fiumi.

<sup>(1)</sup> Si danno laghi, o grandissimi magazzini d'acqua, iu posizioni elevatissime.

Ne' Pirenei i laghi di Ciene, Las Cougous ed Oncet, uelle montagne che stanno sopra Barrege . . . . . . . . . . . 7000

Sul monte Rotondo dell'isola di Corsica v'è un lago lungo 160 tese, largo 100, all'altezza di . . . . . . . . . . . . 9294

All'opposto aleuni laghi sono sotterranei, come lo attestano le profondo eadute di terreni, la disparitione di più fiumi, il ristrara il lago di Gridini, cofinelio carino linefrore) in aleuni anni, el luscime poscia e sussistere per più altri. Nella Podesteria di Schickauera, nell'Ostfraia, vi'è il lago Jordan di sufficiente grandeza, coperto di regetabili ed altri oggetti, e sopra cui passano carii, calchi ecc.

Le facilità o la difficoltà d'avvicinarsi alle sponde per caricare e scaricare, non è notizia utile al commerciante solamente, ma anche al conduttore di eserciti, ed esige da lui maggiori o minori presauzioni di difesa.

Più laghi soggiacciono ad escrescenze, fatali agli abitatori delle sponde; quindi giova osservarne le epoche e i

luoghi, cercarpe le cause e i rimedi.

Epoche. Le ordinarie escrescorse, p. e., del lago di Como, saccedoso nelle stagioni di primavera e d'autunno: le sue acque giungono alla massima bassetza nel verso. Talora si è veduto il lago gonfiarsi repentinamente senza rapporto colle stagioni.

Luoghi. Le maggiori e più lunghe escrescenze del suddetto lego succedono nel ramo che si estende da Bellaggio a Como.

- Cause. Per determinare le cause e quindi i rimedi delle escrescenze, fa d'uopo esaminare:
  - 1.º Gli influenti che si scaricano ne' laghi;
- 2.º Le meteore che succedono ne' vicini monti, ed in ispecie lo scioglimento de' ghiacci e delle nevi;
- 3.º La mancanza di scaricatori o d'emissari; è quetat una cauta delle etercence del Lario verto Como, giacchè le acque correnti dal nord al sud non trovando uno sfogo, sono costrette ad ascendere talvolta sino a 15 braccia ed inondare quella città e il littorale.
  - 4.º La ristretteza degli emissari. E questa è la seconda cagione della accennate escrescenze, gincohè la poca profondit la dell'unico emissario a Lecco fanno retrocedere le acque, le quali, in questa retrocessione, sono incataste dalla massa proreinente dalla parte superiore di quel lago. Concorrono ad accrescere questo rigurgito le materie trasportate dai torrenti, depositate presso il poste di Lecco ed anche inferiormente nel letto dell' Adda.
  - 5.º L'azione de' venti. La terza cagione delle suddette escrescenze si riconosce ne' venti, giacchè il nord accumula le acque verso Como ed il sud impedisce loro di portarsi



verso Lecco, onde a Como rifluiscono. E poichè le acque da Como devono pur tornare addietro per livellarsi, perciò v' ha in quel ramo due correnti sensibili, l'occidentale, cioè che tende a Como, e l'orientale che da Como torna a Bellagio dove piega verso Lecco.

Ai danni delle inondazioni fa d'uopo unire i pericoli della navigazione, ed osservare se dalla forma delle barche e delle vele dipendano, se da repentini venti sotterranei o montani, se dall'avidità de'navicellai che caricano di troppo le barche, overeo dalla loro ubbriachezza.

Vi sono de' laghi che si mostrano agitati, mentre è tranquilla l'atmosfera, e calmi durante le burrasche. Il lago di Lomond nella Scozia diviene talvolta si inquieto, anche in tempo di perfettissima calma, ehe i nocchieri più coraggiosi non osano cimentarvisi. Il lago di Krestin nel circolo di Zauch nella Marca, lungo circa un miglio geografico e largo un quarto, holle spesso in tempo serenissimo, talmentechè i pescatori devono affrettarsi verso le sponde onde non essere inghiottiti dai gorghi del lago. I quali e simili fenomeni i fisici sogliono attribuire a venti sotterranei ed allo sviluppo di aria fissa nel fondo lacuale. V'è un buco presso Boleslaw nella Boemia, dal quale escono venti violentissimi che innalzano pezzi di ghiaccio del peso d'alcuni quintali. Mentre il fisico s' affatica a spiegare i diversi movimenti delle onde lacuali, lo statista si limita ad osservarli dai lati dell'utile e del danno.

Quelli che non conoscono quanti atti d'imprudenza si commettono dagli uomini, principalmente perché la speranza prevale nel loro animo sul timore; quelli che non sanon che le persone irrillessive spesso s'espongono a pericoli solamenta per ottenere vanto di coraggiose, ed altre vi si cimentano per mancanza di sufficiente esperienza, condanneranno quei savi regolamenti che frenano la temerità del barcaisoli. Nel lago di Vallenstadt (Svizzera) una sverza polizia ordina ai baccaiulo di teneris aderpre viciai alla riva meridionale.

allorche il tempo è dubbioso, di non partire mai durante eli acquezzoni, di pon servirsi d'un bettello più di tre anni (1).

#### CAPO NONO.

## Influsso della navigazione.

## 1. Sul valore de' fondi.

1. Pria della costruzione 1. Nel giro di 15 anni dodel capale pavigabile (cui va po la costruzione dell' accenunito uu bell' argine), che pone in comunicazione Malines con Lovanio, il valore de' fondi era come 1.

nato canale, il valore de' fondi fu come 2. (Géographie commerciale,

t. V, p. 110) (1).

#### 2. Sull' industria.

2. Il villaggio di Lockport nella contea di Niagara (New-York) era composto nel luglio del 1822 di cinque famiglie.

(Revue encyclopedique, août 1825, pag. 420).

2. Al principio del 1823, dopo che fu finito il capale, sulle sponde del quale ritrovasi Lockport, vi si contavano 5 taverne, 50 case, 337 abitanti, 2 farmacie, 4 magazzini, una gazzetta settimanale per questo villaggio e

### 3. Sulle spese commerciali.

suoi dintorni.

. 3. In vettura, una persona 3. In barca, una persona passando da Milano a Pavia, passando da Milano a Pavia,

<sup>(1)</sup> Ests, Manuel du voyageur en Suisse, pag. 597, cinquieme édition.

paga lire milanesi quattro a cinque, ed impiega ore tre. ed impiega ore cinque. (Altronde vedi la pag. 103 al n. 8) (2).

# 4. Sulla popolazione.

 In Manchester (Inghilterra) nel 1758, pria della costruzione delle strade di ferro e de'canali navigabili, erano gli abitanti 27,000. 4. In Manchester dal 1758 al 1821, dopo la costruzione delle strade di ferro e de'canali, gli abitanti giunsero a 150,000. (Dupin, Voyage en Angleterre).

| Territorio                                               |                        | Totale                   | Con<br>canali          | Senza canali            |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1                                                        |                        | miriametri               | miriam.                | miriametri              |
| Superficie                                               | Inghilterra<br>Francia | 1507<br>5353             | 881<br>975             | 705<br>4,278            |
| Popolazione                                              | Inghilterra<br>Francia | 12,218,500<br>30,407,907 | 9.662.200<br>7,040.600 | 3 556,300<br>23,367,307 |
| Popolazione per mi-<br>riametro quadra-<br>to            | Inghilterra<br>Francia | 8,107<br>5,680           | 10 814<br>7,221        | 5 037<br>5,337          |
| Lunghezza dei ea-<br>nali per miria-<br>metro quadrato ( | Inghilterra<br>Francia | ::::                     | met.4 283<br>1,127     | (3)                     |

#### NOTE.

(4) Dopo il 1759, epoca in cui cominciarono a comparire canali navigabili in Inghilterra, il valore de' fondi in più contee è divenuto uguale a 15 e 20 volte il valore primitivo (Revue enyclopédique, tomo XVIII, pag. 432).

(2) Il trasporto delle merci ebe passano pel canale di Linguadoca eosterebbe per terra fr. 6,000 000 Costa per acqua n 1,318,674 Risparmio fr. 4,681,325 (Audreossi, Histoire du canal du Midi ou canal de Languedoc, nouvelle cilition, t. 1, p. 327, 328).

(3) A quante riflessioni non da luogo questo prospetto! In Inghilterra il territorio tagliato da canali supera la metà del

territorio totale; in Francia egli non supera il quinto del territorio. Nella parte taglista da canoli sulla medesima estensione di paste, la loro lunghezza e quattro volte minore in Francia che in loghilterea; di usodo che paragonando tutta la Francia e l'Inghilterra, si scorge che la prima non ha ne sanche, in proportione dell'estenzione del'dus

regai, la ventesima parte dei canali posseduti dalla seconda. In Inghilterra, con un ciclo meno puro, un elima meno caldo, un suolo meno fertile, la terra nutre, per termine medio, 8,107 abitanti per miriametro quadrato; e sulla stessa superficie la Francia non ne nutre che 5.680.

Nella parte si abilmente coperta di canali in Inghilterra, il numero degli abitanti giunge a 10,811 per miriametro quadrato; in Francia nella parte tagliata da canali esso è solamente di 7,221.

Si in Inghilterra che in Francia la popotazione aulla parte provvista di canali e molto maggiore per miriametro quadrato, che sulla parte che ne manca; se non che questo rapporto

In Inghilterra e 10,814 a 5,037

In Francia è 7,220 a 5,337 molto minore.

L'aumento della popolazione in ragione delle acque navigabili i ravvisa principalmente nell'America settentrionale, dove sulle sponde dell'Obio si contano di già più di 125 villaggi, e dove si veggeno riuniti qui 15,000 come a Cincinnati. ecc.

La moltiplicità de' canali da una parte accelera la circolazione de' grani (merce presante), quindi diminuisce l'easi d'insurrezione popolare; dall'altra-scemando il prezzo de' trasporti, rende il prezzo de' grani poco diverso su tutti l'unti d'uno Stato.

#### CAPO DECIMO

Ostacoli topografici alla navigazione in qualunque specie di acque.

Indicazione generale degli ostacoli

Applicazione.

I. reddo I. In Russia i trasporti per acqua si eseguiscono tutt'al più in una metà dell'anno, restando nell'altra aggbiacciati i fiumi: questa circostanza fa sentire alla Russia il bisogno di una navigazione rapida, e quindi l'utilità d'im-

piegare i vascelli a vapore (1).

[ II. Le acque sogliono per lo più scarseggiare

II. Scarsezza di acque in estate. Il Cumberland, fiume del Centuchy nell'America settestrionale, lungo 450 miglia, è navigabile uel verno e nella primavera per miglia 350 dalla sua imboccatura all'insù, nella state solo 50.

Le grandi barche non possono servire nelle acque magre del Nilo.

III, Eccessiva rapidità delle acque

ill. Da Polegio a Bellinzona, il Ticino non è navigabile, non solo per la soverchia caduta che è di 50 tese in 10 miglia, ma anco pei grandi macigni che vi sono in mezzo. Ciò non ostante vi passano le zattere col legosme.

Il Tago è navigabile da barche piatte sino ad Abrantes, e nel verno anche sino all'imboccatura del Rodéo; al di là non è più navigabile, atteso la sua rapidità ed i macigni di cui è sparso il suo letto.

Gioia. Fil, della Stat. Vol. 1.

IV. I mari della China sono pericolosi in sommo grado, non tanto per le numerose piccole isole a roccie sottomarine ch' essi racchiudono, quanto per la violenza delle correnti, le quali sono causa d'arrori gravissimi nella computazione della atrada, errori per cui i battimenti urtano talvolta in iscogli, mentre il pimenti urtano talvolta in sicogli, mentre il pi-

lota li crede ancora molto lontani (2).

V. Nella parte australe delle isole Schetland le marêa dell' Atlantico lottando con quelle che vengono dal mare della Norregia, sollevano continuamente le code, e sono causa d'uo ricerna tempesta. La maréa entrando nel grandi fiumi dell' India, li costringe talvolta a retroedere con rapidità e violenza; allora la montagna d'acqua che corre indietro, mette in periodo i vascelli

#### NOTE E OSSERVAZIONI.

(1) Il canale di Briare che manticue la comunicazione tra la Sona e la Loira, è chiuso una parte dell'anno, nel mezzo dell'eatate pe'lavori di riparazione, nel verno pe' diaceri quindi sopra 12 mesi non si può talvolta contarne sci, in cui sia marrisottile e navigabile.

Senna: nella state le aeque basse, nell'autunno le piene atraordinarie, nel verno i diacci a' oppongono anccessivamente alla sua navigazione ascendente; solamente in quattro a cinque mesi dell'anno la Senna è comodamente navigabile.

I graodi fiumi della Siberia, il Obi, il Jeniuci, la Lena e i loro iniduculi s'arricano e si alloctamon talianeta a proposito, che le mercanie possono essere trasportate quasi internamente per acqua da Kinchta inos alla Russia d'Europa. Questo tragitto richiede tre anni cioè tre estate di corta durata, essendo que l'iomi agghiacciati nel retante dell' anno, La strada per terra neige un asso intero. Nel 1750 le apese di trasporte da Kinchta nio a Pietroburgo erano, per la strada di terra, sei rosbil per poud, e per acqua quattro solamente : si risparania nella spesa ma si perde mel tempo.

Baja d'Hudson (lat. 57°). Il mare non è libero se non che dal principio di luglio sino alla fine di settembre, ed anche in questi tre

V. Maréa

mesi si incontrano monti di ghiaccio, che pongono in grande imbarazzo i naviganti.

Barriere Insormontabili di ghiseeio, ostacolo eterno alla navigazione, si incontrano

Nel gruppo delle isole dello Spitzberg tra i . . gr. 80° e 82 Nella penisola di Taimura sulla costa della Siberia . » 75° Presso Svaitoé-Noss, all'est della Lena verso il . u 73° All' imboccatura della riviera del Rame al . . . » 719

Dentro lo stretto di Beering alla punta nord-ovest 

(2) Nella geografia commerciale è famoso il Cattegat, estensione d' acqua che al nord del Baltico, tra le coste della Danimarca e della Svezia prolungasi, ed all'Oceano s'unisce nella parte più settentrionale. Il Cattegat presenta mille ostacoli alla navigazione, perché pieno di rapidi correnti e di banchi che cambiando di luogo ingannano la vigilanza del nocchiero; violente sono le sue tempeste, e nell' nltima stagione principalmente vi s' incontrano i maggiori pericoli,

Tra le correcti che si formano ne'mari della Norvegia fra le coste e le isole adiacenti, è celebre il Melstraem o Moskaestraem, Il Melstraem corre con una velocità straordinaria sei ore di segnito dal nord al sud, e sei altre dal sud al nord, sempre contro la maréa. Due volte al giorno, nel tempo della più alta e più bassa maréa, egli è tranquillo e si può navigarlo. Allorehè è agitato, i vascelli sono costretti a tenersi alla distanza di due o tre miglia per sottrarsi al pericolo d' eascre inghiottiti.

> Ostacoli topografici alla navigazione in qualunque specie d'acqua.

Indicazione generale degli

Applicazione.

ostacoli.

VI. Il lago di Maracaibo (città nell'America meridionale, provincia di Venezuela) da un VI.

Bassi fondi

Per prevenier a finafica de l'angular d nell' uscita (1).

VII. Scogli VII. L'arte del navigatore consistendo principalmente nell'evitare gli scogli, è necessario che gli sia nota la posizione di quelli che sono nascosti, ed anco la figura e la larghezza di quelli che sono in parte visibili. È necessario soprattutto ch'egli conosca le variazioni del livello delle acque, giacchè gli scogli che alle epoche di acque basse torgono sulla sua superficie talvolta otto e dieci piedi, si trovano uno più piedi di sotto nelle ecrescenze (2).

VIII.

VIII. La maggior parte delle riviere della Norvegia hanno cadute più o meno alte, e no si prestano ad una navigazione regolare: le cateratte e i hassi fondi, di cui ridondano le riviere della Finlandia, riducono a poco i vantaggi della navigazione (3).

IX. Pendenza eccessiva delle sponde

IX. Dal capo Comerin sino alla coata del Bengala non v'ha che un solo porto, e i vascelli non trovano ricovero che nelle rade delle piazze di commercio; ed anco i vascelli mercantili sono obbligati di tenersi alla distanza d'un miglio e mezzo, i vascelli di guerra due miglia dalla costa. A questa distanza il mare non ha che dieci a dodici braccia. Questa costa è generalmente si inclinata, che non trovansi 50 braccia d'acqua se non che alla distanza di 20 miglia. Il gran numero de' bassi fondi rende necessari, per abbordare, particolari assigli inventati dagli indigeni (3).

X. Tortuosità de' fiumi

X. Atteso la tortuosità del Po, il vento, da qualunque lato spiri, sia egli favorevole o contrario, prolunga sempre la durata della navigazione.

Altronde vedi la pag. 103 al n.º 7.

#### NOTE E OSSERVAZIONI.

(1) La Dwina, bemchè coperta di discei una parte dell'anno, en utilitisma alle parti rettentrionali della Russia, alle quali apren en atrada verno Archangelo. Ma siccome ella è paras di bassi fondi, retici non vi al fanno passare le bareche che in primavere, alloreche fusione delle neri e de' ghiaeci ha dato la massima altezza alle aus aeque.

Longo la costa aestentrionale del mare d'Aroff (navigabile solamente dal 4,° aprile al 4,° sourcebro son esiste su longe abbastana profosolo o abbastanas lontano dai banetà di arbbis, a cui far gimger battimenti di commercio che pecchico più di 12 picidi d'acqui, e che servir possa di porto con agrotole entrata ed surita. Quanto mare seendo circondato e ridondante di bassi fiodi, è forza far traspotare la meramis da Obiscobary a Taganrok e a Kosolow sopra piecole barche, di the priva tutta quella coga dei vantaggi che potrebbe ottenere dal commercio, se vi si trovassero buoni fond, e fosse agerole lo abarco alla marias merantile.

(2) La savigazione della Plata, dal capo Santz-Maria sino alla son foce a Borno-Ayrez, «tennione di 200 miglia rience penosa e pericolosa per le roccie e bassi fondi. I grossi navigli, in vita de'pericoli cui sono caposti salendo, gettano ordinaziamente l' anecariamente di notte, e somma vigilanza è necessaria di giorno, atteso i soffi impetunoi di vento che vengono imporvissamente dalla terra.

(3) Il Dnieper ehe si scariea nel mar Nero, è navigabile da Smolensk sino a Kief, ma dopo questa città, tredici eateratte obbligano a acaricare i vascelli, i quali non possono passare vuoti, che quando le acque sono alte, cioè dal marzo al maggio.

Nell'ultima cateratta del Nilo il passaggio è ebiuso per nove mesi dell'anno a tutti i battelli eariebi, e per mesi sei ad ogni specie di barche.

I selvaggi dell'America che navigano sul finne Sau Lorenno, tagliato da frequenti pericolose cateratte, avvicinaco ad esse, per quanto poasono, i loro battelli, la searieano le mereamire, e mentre gli uni trasportano queste, altri portano i battelli aomasamente leggieri, come li richiede l'altro irregolare di quel fisme.

(4) Questa costa altronde è tormentata da ondate violentissime ed alte, else roveseerebbero o apezzerebbero un vascello di forma curopea. Ostacoli topografici alla navigazione. in qualunque specie di acqua.

Indicazione generale degli ostacoli

Applicazione.

XI. Le erbe palustri che crescono sul fondo

de canali e de fiumi, s'alzano talvolta sino alcanali e del acque, e rollentando il movimento delle barche cariche, costringono i navicellai ad accrescere il numero del cavalli che le tirano. La velocità del Mississipi, la cui pendenza è tre pollici per miglio, è calcolata miglia. 2 215

miglia
all'ora dell'imboccatura della riviera del
Cigno; più in su, dove sono molti giunchi, altissime erbe e vena salvatica sola-

XII. Gli alberi che vengono trasportati dall'Orenoco, non sono il minore ostacolo che alla sua navigazione s'opponga; un bastimento, se non vuole esserne vittima, deve ancorarsi di

notte lontano dalla corrente.

XIII. I letti de' fiumi americani sono ingom-

 a) Da molti alberi sommersi che hanno di già accompagnato la perdita di molti battelli a vapore;

b) Da profondo limo lungo le sponde, che rende inaccessibile gran parte della loro estensione;

c) Da maremme che s'oppongono alla costruzione di sentieri, su cui devono camminare i cavalli che tirano le barche (2).

XI. Erbe palustri

XII. Alberi galeggianti nelle acque

> XIII. Limo e

> > The state of the s

135

XIV.

XIV. Vi sono più spiaggie, come, per esemplo, ne' mari della Scoria, nel golfo della Finlandia, su cui regnano dense nebbie principalmente nell'autunno e nel verno: le coste allora spariscono, e i vascelli non le sentono, se non quando non è più tempo d'evitarle (3).

XV. Terremoti

se non quando non è più tempo d'evitarle (3).

XV. I terremoti di terra, frequento le terribili nelle isole Molucche, ne rendono la navigazione pericoloss, atteso che tatti gli anni fanno sparire de banchi di sabbis, e tutti gli anni ne formano de nuovi; quindi l'esperienza del passato riesce inutile.

XVI. La navigazione del Missouri presenta più ostacoli uniti:

XVI. Più cause unite Sponde che dirupano; Alveo ingombrato da alberi al fondo; Numerosi banchi di sabbia; Uoa corrente rapidissima (4).

## NOTE E OSSERVAZINI.

(1) Nuov. Annales des voyages, t. XI, p. 472-473. — Il Was-den di al Ministije una veloción maggiore. La profigiosa attribitad delle piante sequatiche si corpe nelle pludid Pontino. Nel partitore di Bandino, nuico canale emissimo per cui si sarcia nel mur P sequa di quelle pludid, il tuglio delle erbe paltatri fi abbassare P sequa un serzo metro, na bentoto il esante si trova ingonbrato quali vaganimente che prima, l'impiego della false non facendo che rendere più attivia le sussa del male. È quiodi evidente quanto la vegetazione abbandonata a si stessa, debba divenire cansa d'inondazioni sopra na terremo che ha poco pendio.

(2) Benché l'istmo che separa il mar Rosso dal Mediterranco, non sia più lungo di 18 a 19 leghe comuni, pure al progetto di tagliarlo si oppongono più ostacoli:

1.º In lutto il tratto in cui il Mediterraneo e il mar Rosso ai corrispondono, la riva da una parte e dell'altra e un snolo basso e sabbioso, dove laghi si formano e maremme, di modo che i vascelli non possono avvicinarii alle coste se non che a grande diatanza. Ora

- e forse agevole impresa il costruire un canale durevole in mezzo a sabbie mobili?
  - 2.º La spinggia manea di porti, e sarebbe necessario scavarli interamente.
    3.º Il terreno non presentando una soccia d'acqua dolce, con-
- 3.º Il terreno non presentando una goccia d'acqua dolce, converrebbe farla venire da luogo molto distante, cioè dal Nilo, ed in copia tale da hastare ai bisogni di numerosa popolazione.
  - 4.º Non conviene dimenticare, che in Egitto i venti sollevano monti di sabbia, i quali potrebbero agevolmente e frequentemente riempire il canale.
- (3) L'imboccatura del fiume San Lorenzo, e soprattutto la baia a cui questo fume dà il nome, perché molto settentrionali, sono talmente soggette a cattivi tempi e a denne nebbie, che è piena di pericoli la navigazione, e non si osa giummai tentarla foorchè nella atate. Questa basa altreode è sparsa di bazebi di sabhia e di scogli a fior d'asqua. Il canale del liume non precenta maggior sicorezza, trorandoviti gil testis pericoli. Per quanto favorecio si al vetto, per quanto bello di tempo, i marinai non si arrischiano giammai a viaggiare durante la notte.
- (4) Bouns de Ayres, sulla sponda meridionale del Rio della Plata. I grossi vascelli non possono giungervi, a i minori corrono grandi prericedi in un flume che manca di prosfondita, che è reminato d'isole, di scoqit, di roccie, e dore le tempeste sono più terrishii che nell'Oceano. En sisono obbligati a gettare l'ancora tutte le aero en louge in cei si troviano; e nel giorni più calmi è necessario che destri piùti il precedeno in scialippoe, collo scandaglio alla mano, per indicare loro la strada che debbano segnire. I pericoli non cessano menche nel porto, distante tre leghe dalla cità. La precausione che unano i marinai di gettarri tutte le loro anotre e di assicurare le loro guence con grosse contro grosse cateno di ferro, non li preserva dal pericolo d'esvere sommeri da un vento furioso, il quale, partito dalle frontiere del Chili, non trors, in un'estensione di trecento leghe, un asolo outacolo che ne moderi l'impeto, e la cui faria cresse imboccando direttamente il canade di unel fun canade di un'estamente il ca

#### CAPO UNDECIMO.

### Influsso de' venti sulla navigazione.

L'azione de venti è periodica e regolare, ovvero estemporanea e irregolare.

Il periodo regolare, in alcune situazioni, si riproduce in determinate ore del giorno, in altre in determinati mesi dell'anno.

### § 1. Venti periodici giornalieri.

### A) Nelle isole.

(Itola della Giammaica). Durante la notte s'alta un vento di terra che sembra partire nello stesso tempo da tutti i lati dell'isola, talamentechè nissun vascello può entrarri di notte, e nissuno poù uscire di giorno se non che di buon mattino, pria che s'altino i venti di mare, i quali ordinariamente cominciano a soffiare alle ore 8 o g del mattino, e non cessano che alle cinque od alle 6 della sera, per lasciare il campo ai venti della notte.

( *İsola Sandwich*). Solamente di mattino e pria che il vento, abitualmente contrario, abbia acquistato troppa forza, si può entrare nel porto d' *Honorora*, il cui comandante spedisce grandi barche per salutare e introdurre i vascelli.

# B) Ne' laghi.

(Lago di Como). Quando regolare è la stagione; regolare è il vento che segue in certo modo le impressioni del sole, giacchè alla notte spira la tramontana detto il Tivano, vento favororole alle barche che s'avanano verso Como; cessa all'alzarsi del sole e tranquillo rimane il lago sino al mezzodi, poscia soffia il sud-ovest detto la Breva, vento favorevole alle barche che partono da Como.

(Laghi della. Svizzera). Sul lago di Vallenstadt, come sopra tutti quelli che trovansi nelle valli traversali situate al nord e al sud delle alpi, i venti, osservano una regolarità di cui possono profittare i viaggiatori; giacchè, durante la bella stagione, allorchè le tempeste e i venti del nord non alterano l'andamento ordinario, soffiano, pria e dopo la levata del sole, de' venti che discendono dalla cima delle montagne, e formano un vento d'est sul lago di Vallenstadt. Dalle 9 ore sino al mezzogiorno il tempo è calmo. Dopo mezzodi s'alza un lieve vento d'ovest; finalmente pria e dopo il tramonto del sole ritorna il vento d'est come il mattino e per le stesse cagioni. Ordinariamente le tempeste sopraggiungono dopo il mezzogiorno, e, per lo più, dal lato dell' ovest. Quindi, pria di partire da Wesen, fa d'uopo osservare l'aspetto del cielo sopra le montagne del cantone di Glaris e decidere se si voglia imbarcarsi all'istante o differir la partenza. Così adoperando, non si sarà esposti ad essere turbati nel piacere, che un viaggio sopra quel magnifico lago può procurare.

# § 2. Venti periodici mensili.

I mari dell'Asia sono dominati da venti periodici chiamati monsoni.

Ogni navigazione ne' mari dell' Asia è ristretta al periodo della durata de' monsoni: è necessario essere giunti ad un' epoca determinata dell' anno, o si resta esposti all'azione de' renti periodici contrari che non permette d' effettuare la spedizione progettata.

I mossoni che si dividoso l'anno ne' mari dell' Asia, aprono e chiudono alternativamente la comunicazione tra il mar Rosso e la penioda dell' findia: l'uno e quello di sud-ovest che comincia alla metà d'aprile e finisce verso la metà d'ottobre; l'altro quello di sudd'ottobre comincia a questi dell'anno e poca e finisce colla prima. Col primo vento si può tiltima epoca e finisce colla prima. Col primo vento si può

uscire dal mar Rosso e giungere sulla costa del Malabar, ma non si potrebbe entrarvi durante il suo dominio. Quello del nord-est produce effetti assolutamente contrari; egli favorisce l'entrata del mar Rosso, ma si oppone all'uscita. Il monsone del sud-ovest caccia le onde con tanta forza sulle coste dal Malabar che, mentre egli domina, nissun bastimento può salvarsi in quelle rade; il solo porto dell' isola di Bombay presentava sicuro asilo, pria della scoperta dell'isola di Penahg. Quindi ogni vascello che esce dal mar Rosso, per andare a far traffico sulla costa del Malabar, deve rifuggirsi a Bombay per aspettarvi il ritorno del monsone nord-est, col soccorso del quale solamente egli può frequentare le diverse rade di quella costa. Egli deve accelerare le sue operazioni in modo da porsi in viaggio per rientrare nel mar Rosso verso i primi giorni d'aprile: ciò non facendo, il monsone sud-ovest lo costringerebbe a ritirarsi di nuovo a Bombay per aspettarvi il monsone seguente, il che gli farebbe perdere più di sei mesi.

# § 3. Venti più o meno dominanti.

Simond nel suo Viaggio in Inghilterra dice: venendo dall' America (settentrionale) in Europa fummo coviantemente favoriti dai venti dell'ovest: al nostro ritorno, di nuovo venti d'ovest, cioè contrari. Il primo tragitto occupò giorni 22, il secondo 57 e più: questa differenza è costante, soffiando il vesto, tre quarti dell'anno, dell'ovest tra: 30 e 55 gradi di latitudire. Durante la prima metà del secondo viaggio, le tempeste ai succedettero con à poca interruitone che, perdendo un giorno ciò che avevamo guadagnato l'altro nel giro di cinque settimane, avremmo potuto ritornare in Europas in cinque giorol.

È stato supposto che nell' Oceano equatoriale, il quale le due Americhe divide dall' Europa, regnino costantemente de'venti colla stessa forza e nella stessa direzione; sono questi i venti d'est, detti ctesie, e dai Francesi vents alises; ma questa supposizione sembra dettata piutosto dal bisagno di generaleggiare che da esatte osservazioni. I venti d'est sono bemi dominanti e favoreroli a chi dall' Europa va al-l' America meridionale, ma noa regasono in modo nei esclusivo, ni regolare (i). I venti d'est limitano il loro dominio nel mare delle Antille ne' mesi di marzo, aprile, maggio e giagno. Bernadiono di San Pietro riferisce che un ablie viaggiano. Estardiono di San Pietro riferisce che un ablie viaggiano. Estardia dei suppositore, il quale avera paragonato più di 250 Giornali di viaggi, accertara che le eticie cessano

In genusio tra il 6.° e 4.° di latitudine nord Febbraio tra il 2.° e il 3.° Marzo e aprile tra il 5.° e il 3.° Maggio tra il 6.° e il 4.°

Giugno al 10.º

Agosto e settembre tra il 13.º e il 14.º

Senza voler guarentire l'estiteza di questi limiti di tempo e di spazzio, si può dedurre che il navigatore è costretto a porsi in viaggio in certi mesi dell'anno, e seguire certe ire salle acque, se vuole giusgere più presto alla sua mets. La flotta che dalla Spagna portava al Messico le mecanzia d'Europa, pestiva nel mese di luglio od al più tardi ne 'primi giorni d'agosto, onde evilare la violenza de' vesti del nord in pieno mare, soprattutto ascorandosi, venti che avrebbe incontrato in tutti d'ista stagione.

I venti d'est fanno comunemente percorrere ai vascelli che vanno verso l'America meridionale, sette ad otto kilometri o circa due leghe all'ora, il che induce a supporre che la velocità di que'venti sia in tempo bello di 24 kilometri o più di sei leghe, giacchè uno svelto naviglio non ricere più del terzo della velocità del vento.

<sup>(1)</sup> Annales maritimes et coloniales, Juillet 1819.

### § 4. Venti irregolari.

I venti che non serbano limite nè di spazio, nè di tempo, sono eventualità che la prudenza del navigatore non può prevedere, e che ora accelerano il suo corso, ora il rallentano, senza che egli ne abbia merito o colpa. Egli sarebbe prò ripressibile se, conoscendo queste possibili eventualità, partisse da un porto senza bastante provvista in caso di vento contrario. Il grano, che sopra piccole barche è trasportato dal porto di Kerona quello d'Odessa, impiega più o men tempo, secondo che gli sono favorevoli o nemici i venti; nel primo caso passa da un porto all'altro dalla sera all'indimani; nel secondo impiega dieci, quindici ed anche venti giorni, benche la distanza non oltrepassi la 45 leghe. Per andare da Smirea e Costantinopoli, si può impiegar te giorni o tre meni secondo che dura la calma o i venti contrari.

# § 5. Elementi da esaminarsi nella descrizione de<sup>2</sup> venti costantemente funesti alla navigazione.

Per unire la teoria alla pratica, prenderò per norma la navigazione del Gange.

> I. Il Gange, entrato nella pianura dell'Indostan, è navigabile sino al mare per lo spazio di 1350 miglia. La sua larghezza minima è mezzo mi-

Idea dell'acqua navigabile soggetta a venti funesti.

glio, massima, miglia tre.

La minima bassezza delle acque è piedi..., la massima altezza piedi 31.

Nel tempo di siccità percorre 3 miglia all'ora; nella stagione piovosa (dal giugno al settembre) miglia 5 a 6.

11. venti

II. Del maggior pericolo cui sia esposta la navigazione sul Gange, sono causa violentissimi soffi del vento proveniente

111. Epoca della loro apparizione.

ordinariamente dal nord-ovest. III, Questi venti cominciano verso la

IV. Durata

metà di marzo nella parte orientale del Bengala, e un po' più tardi nella parte occidentale.

V. Ritorno periodico VI. Maggior fre-

IV. Dureno della metà di marzo sino alla stagione delle pioggie sopraindicata. V. Nel suddetto intervallo ritornano ogni

quenta in quale regione? VII. In quale ora tre o quattro giorni. VI. Questi sofli violentissimi sono più fre-

del giorno? VIII. In qual parte del fiume più violenti?

quenti nelle parti orientali che nelle occidentali del Bengala. VII. Succedono più spesso al cadere del giprno che in ogni altro istante.

VIII. Solamente nelle parti o ne' tronchi più larghi del fiume riescono veramente terribili. IX. Sebbene non durino molto ciascuna volta, producono spesso funestissimi eventi,

IX. Danni

se non si è preparati a schermirsene. Intere flotte di vascelli mercantili furono abbissate in un istante da que' terribili colpi di vento.

X. Siccome essi sono annunciati alcune ore prima dalla singolarissima apparenza Segni del loro delle nubi, quindi per lo più resta tempo di ricercare un luogo di sicurezza.

#### CAPO DUODECIMO.

Variazioni ne' porti per elementi topografici.

#### I. Vastità.

in più.

in meno.

Si misura la vastità de'porti dal numero de' vascelli mercantili o da guerra che possono contenere.

Il Porto d'Amsterdamo è capace di contenere 4000 navigli mercantili tra grandi e piccoli (1).

Nella rada di Brest possono stare comodemente 500 vascelli da guerra, ma l'entrata è sì difficile e stretta, che i Francesi le hanno dato il nome di Goulet (2).

Veracruz, unico porto della Nuova-Spagna, aperto al commercio, non è capace di più di 30 a 35 vascelli, esposti talvolta a terribili accidenti pel furore de' venti del nord. Il porto del Pireo, uno dei tre porti d'Atene, noteva con-

Il porto del Pireo, uno dei tre porti d'Atene, poteva conteuere, giusta il rapporto di Strabone, 400 galere.

# Profondità.

Si indice la profondità accennando o l'alteria dell'acqua ordinaria all'epoca del flusso montante se vi ha, o i piedi d'acqua che pescano i bastimenti che vi entrano, ovvero il loro peso in tonnellate.

Cherbourg: la sua rada è una delle migliori della Manica; il suo porto può ricevere Il porto di Nizza, stretto, poco profondo, esposto ai terribili colpi del vento del sud, sprovvisti di cantieri e di lazzaretto, non potendo ricevere che bastimenti di 100 a 150 tonnellate, non servira giammai che al cabotaggio.

Il porto di Boulogne, oltre d'essere piccolo, ed avere una imboccatura difficile, non ha navigli da 5 a Goo tonnel- che

La profondità del porto d'Alessandria era si grande, che i più grossi vascelli s'avvicinavano sino al piede de' gradini costrutti per salire sulle sponde, il che presenta vantaggi incalcolabili per caricare e scaricare (3).

che sette piedi d'acqua nella più alta marca, quindi non possono entrarvi che piccole barche, cui non sia necessaria maggior acqua di sette piedi (4).

### III. Sicurezza.

Il porto di Lisbona è uno de più belli, de più vasti, de più vasti, de più vasti, de più vasti, de più profondi porti d'Europa; i vascelli che vi sono entrati, non postono essere, come quelli che si trovano nella rada di Gadice, molestati dai veni, perchè ne sono preservati da un lato dalle colline soprè le quali sorge Lisbona, dall'altro, dalle sponde opposte del Tago, le quali sorge non altisaine.

Danzica: eccellente porto sulla Vistola che non va soggetto elle tempeste del nordovest, frequenti sul Baltico (5),

I venti, gli oragani; le ondate di mare sono sì violenti nelle isole Antille, durante la stagione piovosa, che i governi europei e coloniali si videro costretti d'escludere i navigli da certe rade, e ordinare loro di ritirarsi in altre durante certe epoche dell'anno: così un editto del re di Francia nel 1765 prescrisse ai vascelli della Terra-Bassa (nella Guadalupa) di ricoverarsi nella rada delle isole de' Santi nella stagione invernale o piovosa (6) V. anche la pag. 136 nota (4).

#### NOTE E OSSERVAZIONI

(1) Il porto di Marsiglia può contenere 600 vascelli mercantili, essi vi vengono situati secondo la loro bandiera: nella scelta de' posti si è saggiamente coosultata l'influenza del clima: i vascelli de' popoli del nord, memo incomodati dal freddin, occupano l'entrata dove la temperatura è più incusuale (Forges en Sanoie, pag. 231).

(2) Il porto di Copenaghen è capace di 500 vascelli di linea, ma non può entrarvene che un solo alla volta; quest'entrata altronde

è difesa da molte batterie, non che da tre forti,

(3) Si fa lo atesso elogio del porto di Sydney, capitale della Nuova-Calles meridionale: l'arqua vi è ai profonda che i bastimenti della massima dimensione possono avvicinarsi in modo di toceare le aponde.

(2) Helingnoer, ricca città sulle rive del Sund al lougo dorce più stretto i vascelli che pescano otto piciti d'arqua possono apposa entravri) i più grossi rimangono all'ingresso della rada, dove il verno gli espone a grandi prirotto i invaltanti dalla forra delle correctii, dalla violenza delle trumpeste e dall'urto de' ghiacci. E una disagrazia per questa città il non nossedere un migliar porto, giacche moltissimi vascelli che anderebberso a svernarvi, sono costretti a portaria e Oponagheno in Novergia.

Esaminando la profondità de' porti non conviene dimenticare le

cause, che tendono continuamente a scemarla.

Queste cause dipendono dall' azione della natura e dall'azione degli uomini: Puna e l'altra rendono arriabili le speze degle sopraji.

Azione della natura, L'inalazamento progressivo del Tamigi a Woolwich ei sitrarodinario, il fango vi si accumunale con tale rapidità, che chinderche le Tentrata delle daracne, se si bacissar psusare alcune tettimano solamente sevona levario. Il Dupin irricino; che dal 1507 al 1517 il levare quel fango costò quattro milioni di franchi, benchè coi metodi più economici e più potenti sia stato eseguito.

Ations degli montini. Il potto di Frederichabell, ricas città della Narveja sulla sponda della Svianuand, era in additter molto migliure che attenimente: i più grout navigli potevano allora avvicinari sino ai pooti. Ora sono contrelli di fermansi di otto della città. La granda quantità di segatura che viene gettata nel fiume dalle arghe de'leguami, è la casume de diminniore formalmente in prododità di quel porto: cue formano qua e là de' bassi fondi e de' lanchi che situino e rallettano la navigirazione. Invano è attor recommandato di traino e rallettano la navigirazione. Invano è attor recommandato di non gettarri quegli avanzi, giacche le segle si trovano in mezzo a scogli, e il trasporto sopra carri sarchhe troppo dispendioso.

(5) Concorrono ad estendere la popolazione e il commercio di

Filadelfia i seguenti elementi topografici;
1.º La situazione tra due riviere navigabili, la Delaware e la

Schuylkill;

2.º La bonta delle sue acque; 3.º La sicurezza del suo porto;

4.º La profondità di esso, potendo i vascelli di 500 tonnellate andar a sbarcare sulla bellissima sponda che fronteggia la città.

(6) La navigazione tra i porti della Norvegia è piena di pericoli dovendoviti lottare con un mare estremamente Aempestoso durante l'autunno; e colle innumerabili roccio schierate avanti le coste, per cui l'avvicinarii a que' porti rience difficilissimo.

Variazioni ne' porti per elementi topografici.

### IV. Facilità d'entrare e d'uscire.

in più.

Cristiansund (Norvegia).

Bajo

I vascelli entrano ed escono, qualunque sia il vento. Le tre isole e la terra ferma formano un porto che può contenere le più grandi flotte; i vascelli vi trovano dappertutto buon fondo dove ancorarsi, e pos-

più grandi flotte; i vascelli vi trovano dappertutto buon fondo dove ancorarsi, e possono avvicinarsi a tutti i quartieri della città, vantaggio immenso che risparmia tempo, futica, avarie, come abbiamo giù più volte osservato (1).

Roterdam (Olanda).

La Mosa forma un porto abbastanza profondo, cosicchè

Bajona (Francia).
L'entrata del porto è stret
n, poco comoda: sovente al
più piccolo soffio di vento
fresco il mare si mostra talmente agitato, che non si può
passare la barra.

in meno.

Il porto d'Aveyro nel Portogallo è vantaggiosamente situato, ma pericoloso: la sua entrata è composta di differenti banchi di sabbia, che cambiano ad ogni istante, il che cagiona la perdita di moltissimi bastimenti.

Amsterdam (Olanda).
Non si può giungere al
porto se non che passando

i grossi vascelli possobo andare a ricevere i carichi nel seno della città, motivo per cui si fanno a Roterdam più carichi che ad Amsterdam. Levando l'ancora a Roterdam, si puù tosto dare alle vele come in pieno mare, il quale ciaque leghe solamente a dista, per cui i vascelli possono giungervi in una marca.

Londra: magnifico porto sul Tamigi, in cui entrano agevolmente i più grossi vascelli mercantili, e giungono sino alla spiaggia della dogana vicino al primo ponte.

sopra basso fondo nella parte del Zuiderzée chiamata Pampus, e dove non v'ha sovente più di sei piedi d'acqua. Per rimediare a questo inconveniente e far giungere i grossi bastimenti sino alla città, fu inventata una macchina, la quale non può sempre agire, e spesso è forza caricare e scaricare i vascelli nell'isola del Texel, distante circa 4000 passi, e quindi trasportare le mercanzie sopra battelli. I vascelli che partono da Amsterdam, devono far il giro della suddetta isola, pria di trovarsi in pieno mare (2).

### Facilità di caricare e scaricare.

A Danzica i granai hanno comunemente sette e taivolta otto piani. A ciascun piano è adattato un imbuto, pel quale si fa scorrere il grano dall' uno all' attro, il che risparmia la fatica di trasportario. Questi granai sono circondati dall' acqua, e i vatcelli possono avvicinarii loro in modo di ricevere immediatamente il grano. Le acque di Nicomedia sono si basse, che i bastimenti son possono avvicinaria illa città: i carichi e gli scarichi si eseguiscono stentatamente col merzo di numero es scale, che scendono e si estendono sul mare, alcune delle quali sono lunghe 150 passi.

# Variazioni ne' porti per elementi topografici.

### VI. Stagioni in cui rimangono aperti.

#### in più.

Seguendo la legge della temperatura atmosferica, i porti dell'Italia, della Spagna, dell'Inghilterra, ecc., rimangono comunemente aperti in tutta le stagioni dell'anno.

#### in meno.

Dove il freddo s' abbasa. a 5 gr. sotto lo zero sul termometro di Reaumur, l'acqua marina generalmente si congela e i porti restano chiusi; p. e. a Cristiania, dal norembre all'aprile, in Archangelo, dal novembre al maggio, ecc.

### Distanza da cui traesi l'acqua dolce.

Decrescendo la distanza cui giunge la maréa, decresce la fatica d'andar a cercare acqua dolce e trasportaria per provvederne i vascelli. Nell' Ost-Frisia (provincia Il mare, nel tempo del flusso inoltrandosi nell' alveo dei fiumi, fa retrocedere le loro acque, s'immischia ad esse e ne diminuisce la doleezza in tratti più o meno estesi. Nell' Indo il flusso è visi-

bagnata dall'Ems) il flusso e Ne riflusso si fa seniire alla distanza di tre buone miglia, e a 65 le acque sono salate in tutta quella estensione (3).

bile əlla distanza di miglia 60 a 65 Nel Gange . . . 240 Nella riviera delle Amaz-

### NOTE E OSSERVAZION!.

zoni 600 (4).

(1) Dicasi l'opposto del porto di Bergen (Norvegia): la sua bel-lezza, vastità, profondità, l'ottimo fondo, la sua spiaggia guarnita di grandi magazini invitano ad entrarvi, ma l'entrarvi e un Imbarazzo. Il golfo, che è forza traversare per giungervi, è ingombrato,

dal lato del mare, da innumerabili roccie che arrestano i navigli, ed è necessario aspettare ora un vento ed ora un altro per superarle.

(2) Il porto di Duman (città sistica nelle Indir) è formato da fiume che porta il di lei nome a ma nisuna harca no grande, ne piccola può entravri se non al trapo che sale la marrà, come ad Oxtenda, Calasa de diri porti dell'Ocesso. La corrente è el rapida alte ore del rifissuso, che non si può in alcua modo vincerta coi renni, et è fora gettur l'asocar. Se il vente non fortusimo e più che favorevole, fa duopo aspettare che il marre risalga, ed anche ciù non è concerso e non alle harche, gusche i grossi vascelli non posnono ni entrare, ni usire, fuorchè due volte al mese, cioè nel plemiluno e novilumi.

(3) La maría a fa sentire nell' Elha a più di sei leghe sopra Amburgo, nici sali diatanza di 30 leghe dal mare. Allroc'ha il'imboccutura del fiome soffia in sutunno un vento violento d'ovest, le acque si godisno al segno che i cansati della citàt eccono dal letto, empiono le cantine, i magazini, e inosolano talvola le atrade. Queste excresenze non sono si subite, che non si ponsa ginagere a salvare le mercania. Il vento d'et repoduce un effetto contravio: egli caccia le acque dell' Elba verso il mare con tanta forza, che i canali restano scechi, e vi si passa a piedi.

(4) L'entrata mbita del flusso nell'imbocentura dell'Indo, imprimendo un mono retogrado alle di lui acque, e queste facciona forrizi per avanuaria, le onde sorgono prontamente ad alterza straordinaria, e al overcio, che la navigno, che la navigno, che la navigno, che la navigno, che la navigno di pricoli. A questa causa attribuir si debbe l'accidente che officia findite d'Alexandre.

### CAPO DECIMOTFRZO.

## Fenomeni ed usi della maréa.

La marca consiste in un moto alternativo, in forra del quale la caque de'mari du volte s'alzano e due volte s'abbassano nel giro di 24 ore, 48 minuti primi e 45 secondi. Le acque salgono durante sei ore e alcuin iniuti; egli è quetto il flusso, il quale, giunto alla sua maggiore altera, rimane circa 15 minuti stazionario, poscia s'abbassa durante allte sei ore, e la sua velocità e tale che appenas ih a tempo

di trarre le barche sulla spiaggia, acciò non vengano rovesciale. Questo moto retrogrado si chiama riflusso: giunta l'onda al punto più basso, s'arresta un quarto d'ora circa, poscia risale di nuovo e di nuovo discende.

I lavori e i movimenti che si eseguiscono ne' porti richieggono la cognizione delle vicende della maréa onde prevenire le inondazioni che essa cagiona, e profittare delle forze che essa presenta, tanto più che quelle vicende soggiacciono a diverse anomalie secondo la località, come vedremo. Il non sapere i Romani che nel plenilunio la maréa è altissima, fu causa di molti danni ai navigli di Cesare approdati in Inghilterra, giacchè le galere che avevano trasportato l'armata, tratte in secco, furono inondete, e i vascelli carichi di munizioni e di vettovaglie rimasero assai malconci.

La maréa è il prodotto dell'azione combinata della luna e del sole, poiché è proporzionata:

3.º alla loro distanza dalla terra:

2.º alla loro posizione relativamente ad essa;

3.º alla direzione che seguono nel loro corso.

C 1. Variazioni nella maréa per elementi topografici.

I. L'alta maréa giunge ciascun giorno 24 Variatione
gioroaliera

1. Variatione
gioroaliera
gioroaliera

porto le marce ritardano quattro ore ogni cinque giorni, ma ogni quindici tornano a venira

II. I fenomesi della maréa dipendendo dalle attrazioni della luna e del sole, è chiare che nelle sigizire, ossia ne' plenilani e noviluni, debono essere maggiori che nella guadrature, cio nel primo ed ultimo quastro, giacchè nel s.º caso sono uguali alla somma delle forsa lunazioni (nari e solari; pel 2. 's nono uguali alla lero dif-

II. Variazioni mensili

ferenza.

Attesn la legge dell'inerzia, le grandi marce
non giungono precisamente il giorno della
nuova e piena luna, ma un giorno e mezzo o
due dopo; succede lo stesso alle basse marce
nelle quadrature.

III. Variazioni semestrali III. Al di qua de' tropici, la durata del giorno essendo più lunga nella state che nel verno, e quindi la luna e il rale facendo più lunga dimora sull'orizzonte, non è meraviglia che ne' ruluni e pleniluni la marcia della sera sia più alta che quella del mattino nella prima stagione, e succeda l'opposto nella seconda.

IV. Le azioni della luona e del sole sulla marréa cersendo a misura che decresce la loro
distanza dalla terra, è chiaro che nel corso delle
rivaluzioni sideree, devano accadere de' casi, in
cui il sole e la luona si trovino nel tempo sieno
verso il punto più vicino al nostra pianeta; allora l'altezza della maréa debb' estere la unasima possibile, come si osterra pioco prima dell'equinozio di primarera, e poco dopo di quello
dell'autunno, motivo per cui sono dette marée
equinoziali.

IV. Idem

V. Sulle coste dell'Arcipelago Americano v'ha flusto e rifluso in 24 ore come nelle zone temperate, ma questo spasio di tempo non ri è ugualmente diviso. Quindici giorni avanti e quindici dopo i due equinozi, la maréa

V.
Variazione
nella relativa durata
dell' innalzamento e
abbassa-

mento

S'abbassa dalla mezza notte alle ore nove del mattino;

S'alza dalle nove del mattino sino a mez-

S'abbassa da mezzodi alle nove della sera; S'aiza alle nove della sera; sino a mezza notte; Talmenteche è abbassa 18 ore in 24, e non s'alza che durante ore 6. Pare che questa ineguaglianza di divisione sussista anche negli altri tempi dell'anno. (Mémoires de l'Académic des S'écaces, an. 1742, pag. 17).

VI.
Variazioni
nelle epoche della
maréa relativamente
alla culminazione
della luna

VI. Il tempo che scorre tre la culminazione della luna, ossia passaggio pel meridiano, e l'epoca della maréa, non è lo stesso in tutti i porti: nella stessa zona torrida, la maréa ritado area 1,22 a 2, come a Sant'Elena; ial di là de'Tropici, come al Capo Buona Speranza, ore 2 1,23 in lapagna 3. Più le coste sono circondate, e chiuse da promontori e da isole, più tardo riesce il flusso; all'imboccatura della Garonna e della Loira, ritarda ore 3, presso Brest, 3 e 20 minuti; Rochefort, 4, 172; S. Malò e Plymout, 6, Calais e Douvres, 11, 172; Dareque; Ostenda, imboccatura del Tamigi, 12.

VII. Variazione generale per latitudine VII. Siccome generalmente il calore va decrecendo a misura che i paesi si trovao a maggior distanza dell' equatore, così si può dire che per coosimile ragione decrescaso le marfe, ed essendo massime estor i tropici, riescano quasi nulla nelle zooe fredde cioè oltre i gradi 66, 32° di latitudine, limite della zona temperata.

VIII. I mari interoi situati tra i tropici haono marée altissime, e tanto più quanto che sono aperti all' est, come il golfo Arabico, dove il flusso sale soventi a 30 piedi; e questa è la causa, per cui le acque vi si accumulano e vi si tengono sempre a più alto livello che nel Mediterraneo. La stessa cosa succede al golfo del Messico, e io molti altri che hanoo una posizione analoga. È parimente questa la causa per cui le baie di Baffin e d' Hudson, la cui entrata comune è rivolta all' est, hanno un flusso e riflusso sensibile, mentre egli è presso a poco nullo nel Baltico e nel Mediterraneo che s'aprono all' ovest. È per altro fuori di dubbio che il flusso si fa seotire sulle coste della Sicilia, di Malta, dell' Adriatico e della Grecia: ne si può ammettere l'opinione di chi pratende che ne' mari poco estesi non può esistere maréa; giacchè essa si osserva in golfi ben più stretti, come p. e., ne' golfi Persico, di Siam, di Peking, ecc., poco distanti dai tropici e aperti all' est,

VIII. Idem per esposi zione Variazioni
particolari
IX.
Variazioni
per libero
o ristretto
corso delle
acque

### Variazioni nella maréa per elementi topografici.

| gior maréa non è mai si alta come ne mar         |   |
|--------------------------------------------------|---|
| rinchiusi e confinati. A Sant' Elena, al Cape    |   |
| di Buona Speranza, alle Filippine, alle isole    |   |
| de' Ladroni, alle Caroline, alle Molucche il mag | • |
| gior flusso non sorpassa i piedi 3               |   |
| A Taiti                                          |   |
| All'opposto presso Maraga, nello                 |   |
| stretto della Sunda, tra Sumatra e               |   |
| Giava, giunge a » 15                             |   |
| Mar Rosso 18 a 2                                 | 0 |
| Foci, dell' Indo 30 .                            |   |
| Presso Bristol 40                                |   |
| atteso il canale di S. Giorgio che               |   |
| si trova nella parte settentrionale              |   |
| della costa di Cornwallis, la quale              |   |
| si avanza molto in fuori.                        |   |
| Presso S. Malò, dove l'acqua                     |   |
| tra Douvres e Calais non può scor-               |   |
| rere sì presto, giunge a » 50                    |   |

IX. In alto mare e sulle coste libere la mag-

Variazioni nello stesso mare X. È cota degua d'osservazione che l'altezza della marcía, lungo la costa del Brasile, cresca gradualemete dal sud al nordi quindi a Rio-Janeiro l'altezza del flusso è quasi insensibile; a Fernambuco giunge a piedi 5 a 6 ltumarco . 8 Maranham . 18

XI. Variazioni negli stessi luoghi per venti di

- XI. È facile il comprendere che il vento concorra a far variare l'altezza della marca negli stessi luoghi. Ad Helgoland, isola danese, le alte marce non oltrapassano ordinariamente i piedi 9; ma quando i venti di nord-ovest spiagono violentemente le acque del mare ter l'isola e le dune, la marca sale a piedi 18 e talvolta 27.
  - XII. Se il flusso investito da forte vento marino può crescere, respinto da forte vento di terra può scemare. Brunet racconta che nel 1672 il duca di Yorck era comparso davanti Schevalingen con une flotta imponente per fare uno sbarco a favore de' Francesi contro gli Olandesi. Egli fece vela verso terra, e gli Olandesi tremarono; ma il riflusso lo sopraggiunse troppo presto e gli impedi d'approdare. Si lusingò egli di poter effettuare lo sbarco col primo flusso, Gli Stati mandarono pel principe d'Orange, acciò spedisse loro alcuni reggimenti onde opporsi allo sbarco, al che egli non potè condiscendere avendo vicino i Francesi. In questa situezione di cose prevedendo gli abitanti che sarebbero assaliti da due lati, si credettero perduti, giacchè non v'era apparenza che l'ammiraglio olandese Ruyter potesse giungere a tempo colla sua flotta. La maréa cominciò a salire, e gli Olandesi s'aspettavano l'ultima rovina: ma, con sorprese di tutti, non selì la maréa nè anche tre ore, e subito si abbassò molte ore di seguito, strascinando con se la flotta inglese in alto mare; Ruyter la raggiunse, e il paese dovette la sua salvezza principalmente ad un vento di terra.

XII. Variazioni negli stessi luoghi per venti di terra

del quale sembrano talmente complicate, che sino ad ora non sono abbastanza note. Egli è il fenomeno che presenta l'Euripo. È questi uno stretto del mare della Grecia, lungo dieci a dodici leghe, che separa l'isola Eubea dalla Beozia, o, come si dice al presente, l'isola di Negroponte dalla Livadia: egli è famoso dalla più remota antichità, pe' numerosi moti di flasso e riflusso cui va soggetto ciascuo giorno. Il P. Babin, gesuita molto istrutto, che, durante il soggiorno di due anni sulle sue sponde, sovente ha avuto occasione di osservarlo, ci dice che, per 18 o 10 gioroi di ciascuna luna, i suoi moti sogo regolari come quelli dell'Oceano e del golfo di Veoezia: durante gli altri giorni, i suoi moti non seguono alcuna regola stabile. Questi differeoti giorni sono regolati nel modo seguente : dal ventisettesimo giorno della luoa, sino all'ottavo della luna segueote egli è regolare. Dal o al 13 egli è irregolare. Dal 14 al 10 egli è regolare. Dal 20 al 26, irregolare.

Vi è un fatto estremameote singolare, le cause

Ne' gioroi dello sregolamento si osservano da undici sino a quattordici flusti ed altretanti riflussi, i quali durano circa mezz'ora ciascuno. La sua maggior elevazione ono è che di circa due piedi.

Irregolarità dell'Euripo

#### S 2. Usi cui serve la maréa

Indicazione generale degli usi I vantaggi che può procurare la matés, dimostreranno viemaggiormente la necessità di osservarne le anomalie locali.

### Applicazioni.

I. Passaggio sopra banchi di sabbia I. Allorchè le seque s'alzano, i vascelli possono passare sopra banchi e bassi fondi, od entrare in certi porti, dore le seque sono scarse in altro tempo; solamente col mezzo della maréa ascendente si entra ne porti di Calsis, Ostenda, ecc.

II. Navigazion sopra più fiumi II. I vascelli che salgono il Gange, sono costretti di gettar Pàncora e fermarsi, allocche il flusso cessa, ed aspettare il suo ritorno per proseguire il loro viaggio, giacche i, movimenti del flusso a del rillusso si estradono so-pra quel fiume, e si fanno sentire a grandissima distanza, come è stato detto.

Si va a Comporta (città del Portogallo, vicino al mare) passando per un piccolo ramo del *Gado*, il quale è navigabile al tempo del riflusso. Usi cui serve la maréa

#### Applicazioni.

III. Le marce e i venti che reganno comunemente, procurano a Boulogne la facilità di spedire parhebotti dalla Francia all'Inghilterra, facilità che la Douvres per riceverti. Il pasaggio ordinariamente dune ore 3 156 a 3 172. Altronde, quando si viene dall'interno della Francia, si risparmisno, andando a Boulogne jurece di Calais, 8 leghe di posta.

Londra ha il prezioso vantaggio che i bastimenti provenienti dalla Scozia e dalla Francia possono nel tempo stessa entrare col flusso ed uscirne col riflusso, giacchè la maréa ascendente si inoltra da ambedue i mari nel canale della Maoica.

IV. Ne' porti dell' Oceano la costruzione e l'uso de' bincini per racconoliere le navi, non presentano alcuna difficoltà; col mesro del flusso e del riflusso essi si empione e si ruotano due volte al giorno; ma nel Mediterraneo, dove questo fenomeno è pochissimo sensibile, fa duopo che l'arie con fatica e spesa supplissa alla natura.

V. I vascelli, avvicinatisi alle coste più opportune, vi sono trasportati dalla marca ascendente, dove, ritirandosi essa, rimangono in secco. Profittano di questo intervallo i marinari per dare il segno ai vascelli (1).

III. Passaggi in mare

IV. Racconciamento dei vascelli

lder

<sup>(4)</sup> Dam met contrat, dies Dampier, j'al pris toujours connaissance de la hauteur des maries, pour connoîte les meilleurs endorits de la chte, et les plus proptes pour donner le mil aux vaisseux. Ce qui est d'un grande uage à lous les armateux. C'raité de Vents, pag. 134, 135) (Nelle mie corre lo mi sono sempre informato dell'alteaux delle marie per conocerre imigliori luoghi della costiere, e i più opportuni per spalmare i vascelli: il che é di un grand'uso per unit gli armatori).

Usi cui serve la maréa.

### Applicazioni.

VI. Movimento de' mulini VI. Nel secolo XVIII si è trovato l'arte d'impiegare il flusso e il riflusso per far girare i mulini; se ne deve l'invenzione ad un legnaiuolo di Dunkerque, nominato Perso.

VII. Raccolta del sale VII. Il flusso conduce l'acqua salata ne' predisposti canaletti e ne' fossi, dove investita dal calore, e quindi svaporando depone il sale: dove il flusso non esiste, è necessario trasportaria; e dove è minimo il calore atmosferico, fa duoporicorrere a calore artificiale.

VIII.
Raccolta
del fucus
yesiculosus
(quercia
marina)

VII. Gli abitanti delle isole Sorlinghe, all'ingresso del mare d'Irlanda, guadagnano il vitto estraendo la soda dalle piante marine, e raccogliendola nel mese di giugno e di luglio, più presto o più tardi, secondo che il vento è più o meno favorevole, cioè secco. Siccome le roccie presso le rive non danno bastante fucus vesiculosus, essi vanno in pieno mare. Quando il tempo è bello si collocano co' loro vascelli tra le punte delle roccie. Allorchè la maréa si ritira e i vascelli rimangono in asciutto, quei marinai ne escono, e mietono l'erba sulle alture che il mare ha lasciato scoperte, ne caricano i battelli, e quando la maréa ritorna e li solleva, ciascuno v'entra e porta la sua raccolta nella sua isola.

1X

Raccolta

di legna e legnami

> X. Pesca

giornaliera

Raccolta

Usi cui serve la maréa.

### Applicazioni.

IX. Il Groenland non produce un solo arboscello: ma l'Oceano getta sulle sue coste un' immensa quantità di legnami. Con questi legnami che il mare depone, per così dire, nelle mani de' Groenlandesi, essi fabbricano le loro capanne, costruiscono i loro battelli, fanno le loro freccie e i loro ramponi per la pesca, alimentano il loro fuoco, si procurano luce artificiale, e a soddisfare cento altri bisogni pressanti della vita domestica li impiegano. Questa provvista di legna è copiosa e nel tempo stesso diversa, giacchè il mare presenta al Groenlandese salici . betulle, ontani, pioppi, pini, abeti, ecc. Lo statista si contenta di questi fatti e lascia al naturalista l'incarico di dire donde provengano quegli alberi.

X. Allorche la maréa si ritira, escono dalle loro capanne turbe di donne, di vecchi, di ragazzi per raccorre il pesce rimasto in secco, o preso dagli ordigni antecedentemente disposti lungo il pendio delle coste marittime.

XI. Senza la marcá ignorcremmo molti prodotti del fondo marittimo, e difficilmente potremmo procurarsi copia di altri; così il flusso sulle coste dell'Elba getta le concliglie e le ostriche, sulle coste occidentali dell'Irlanda l'ambra grigia, su quelle della Pomerania e del Mellembourg gli elettri, sulle coste delle Indiele noci di cocco, ecc.

di prodotti minerali

XII. Se le acque d'una palude si scaricano in mare soggetto alla maréa, è necessaria all'imboccatura di ciaseun canale emissario una chiusa od una cateratta per arrestare l'azione Precauzioni. del flusso, che farebbe retrocedere l'acqua di cui si vagheggia lo scolo; la stessa precauzione è necessaria in tutti i laghi, stagni, riviere, e dovunque si può temere escrescenza di acque.

### CAPO DECIMOOUINTO.

Variazioni nella durata de' vascelli per elementi topografici.

- Paesi

# Vicende de' vascelli.

Nella costruzione de' vascelli si ha in vista principalmente la forza e la bellezza; ciò non dostante, sia vizio de' materiali, sia effetto del clima, i vascelli non durano al di là di 10 a 15 anni (1).

Da Cristiansund e da Acudel si trae la quercia per costruire i navigli, riputata giustamente la migliore di tutto il Nord; essa è riservata

per la flotta reale e per la flotta mercantile. La marina non approva l' uso degli abeti dei Pirenei Francesi, perchè non banno bastante gravità specifica (2).

d' America

L'opinione comune crede che i legnami Americani non siano della migliore qualità, e che i bastimenti ivi costrutti non durino più di 8, 9 o to anni (3).

Isola di Santa Caterina, Porto San Francesco (Brasile) Le costruzioni navali sono la principale industria degli abitanti. I vascelli che si gettano in mare sono preferiti dagli Spagnuoli e dai Portoghesi a quelli de' cantieri d'Europa. Il tegno ha sopratutto il vantaggio di tenere fortemente i chiodi e di non rodere la guarnitura di ferro come fa la nostra quercia. È fornito della stessa qualità il tegno di Bahia (4).

Bombay, Isola d' Asia sulla costa del Malabar "Si vendette nel 1783 a Bombay un navi
"glio francese contrutto a Nantes di 700 ton
"glio francese contrutto a Nantes di 700 ton
"dopo ne fu venduto un altro di tonnellate

"Soo, per roupier 55,000. Il sensale rendette

"agione di questa differenza dicendo: il na
"tiglio francese ha 14 anni; egli è recchio,

"tteso la qualità del suo legname; quello che

"u contrutto qui (Bombay) non ha che 22

"anni; egli è quasi nuovo, e servirà ancora 30

"a fo anni; egli è quasi nuovo, e servirà ancora 30

"a fo anni; perchè di suo legname è di tech 50

"a fo anni; perchè di suo legname è di tech 50

""

Mari dell' Asia I vermi di cui formicolaco questi mari, hacno costretto l'architettura navale a venire di
rame i vascelli, giacchè essi divorano in poco
tempo la fodera di legno, attaccano quindi
l'orio delle carens, ed sprono strade all'acqua.
Essi sono tanto più nocivi, quanto che crescono
rapidamente, ed è impossibile porvi rimedio
finche si sta in mare (6).

Il mar Nero nutre nelle sue acqua, dice Porter, un verme più dannoso per le flotte cha vi navigano, di quel che possano essere le batterie del nemico più farmidabile. Il procedimento di questo verme è si sicuro e si pronto, come quello d'un grano di sabbia in un orologio. Egli divore il fondo del bastimenti, e quando una volta vi si è stabilito, nulla può arrestare i guasti chi egli cagiona. Gli silessi vascelli foderati di rame finiscono per cedere a suoi sforzi, quando la più piccola fessura per-

mette a questo animaluccio di forare il legno (7).

Mar Nero

La mancanza di legnami da costruzione e il calore del clima sembrano. le cause per cui i Persiani non hanna stabilito una marina nei porti che posseggono sul golfo Persico.

#### NOTE E OSSERVAZIONI.

 Journal des Voyages, t. II, pag. 376. Parlando de' vascelli di linea costrutti a Cronstadt, Catteau dice, che sono poco durevoli, perchè le acque vi sono poco salate (Tableau de la mer Baltique, t. II, pag. 352).

Si suppone che il sale contenuto nelle acque marine sia come acque:

Il valore può giungere sino a fr. 2,000,000.

Durata in tempo ( di pace . . . " 14

Dunque quand' anche si spendesse la somma enorme di fr., 100,000 per prolungar d' un anno la sua durata, l'economia sarebbe in tempo di guerra fr. 150,000, di pace 43,000. (2) Memoire d'Agriculture publiés par la Société d'Agriculture de la Seine, t. HI, pag. 123.

c) E questo il motivo per cui que l'equami non si impiegano che per costruire balande, higuagniai el altri avisiti dello letsono rdine (Peuchet, Dictionaire universal de la Géographie commerçante, L. Il'y pag. 82). — In Malte-Brun ai legge: Un visiceau de querre anglois, construit récemment en chene du Canada, est tombé en pourtiure en ged d'années. (In vaccello di guerre inglete, costruit recemtamente con quarcia del Canada, imputrid in pochi anni) (Percis et la Górgaphia universalte, L. V. pag. 2011).

(4) Malte-Brun, ibid., pag. 688.

(3) Blunerad, Mound la comerce des Indes Orientales et de la Chies, p. 160. Altro visegiatore che secone l'arcipeisgo Indiano dice il "articolo che merita meggiora attennose, ai el legno di tred, che da qualche tempo si trasporta a Calenta, dore vale 300 per 100 del non perzo di compre. Quoto legno presiono, che acres alle costrusioni navali, è tratto esclusivamente da Giava, e non cresce cho nelle contrade più fertili, ma e si abbondante, e i pietribbe esportarbo in tal copia da contrairae molte flotte inglesi (Journal des Poyaces, 1. XIV, pn. 2. 233).

I navigli d'Europa non durano più di cinque anni ne'mori dell' India, ma quelli nella costruzione dei quali è stato impiegato il legno del pacse, servono più di 40 anni (fonte de l' inde. ou description geographique de l'Egypte, la Syrie, l'Arabie, la Perse et

l' Inde, etc., par P. F. Henry, 389).

(6) Bender-Abasi, città maritima nella provincia del Kerma, si Peraia in mancanza di porto vi e una rada grande, honan, si curas ma v<sup>3</sup> ha un grandisimo inconveniente, e si che i vascella, qualiti vi passano la state, vengono guantati da vermi, che li pertugiano da tutto le parti (Peuchet, Dictionnaire universel de la Geographie commerçante, a. Il, pag 775).

(7) Nouvelles annales des Voyages , t. X, pag. 154.

### LIBRO TERZO.

Oggetti della topografia atmosferica sono: Il calore e il freddo:

La siccità e l' umidità;

Le vicende nel peso e ne' moti dell' atmosfera; La salubrità e l'insalubrità dell'aria.

Nel decorso di questo libro svolgendo gli effetti generali della topografia atmosferica sui sistemi organici ed inorganici, vedremo l'importanza di queste ricerche, la quale riuscirà più evidente e luminosa, allorchè ne faremo l'applicazione particolare all' agricoltura, alle arti, al commercio e alle abitudini economiche. Basterà qui dire che il calore e l' umidità di un paese e i loro gradi d'elevazione e d'abbassamento, sono causa dell' esistenza dei sistemi organici, delle loro modificazioni e delle loro fasi; quindi, esaminando le vicende del calore e dell'unidità, lo statista vi dirà se la terra può dare a quelli che la coltivano, vino o birra, frumento od orzo, colone o lana; e se gli uomini possono vivervi un aono col solo lavoro di quindici giorni, ovvero siano costretti d'andare perigliosamente a chiedere ai flutti dell' Oceano l'alimento che un ingrato suolo alle loro fatiche ricusa. Se le grandi vicende della temperatura, i passaggi subiti dal caldo al freddo, dal freddo al caldo, le frequenti intemperie dell'aria e i suoi flagelli, come le grandini, le brine di primavera e d'autunno, e le umide nebbie non venissero sovente e più che in altro paese a distruggere le speranze dell'agricultore, non si troverebbe la Svizzera nella necessità di chiedere a' suoi vicini il pane e il vino, nè monderebbe i suoi figli a spargere il loro sangue a pro di potenze strapiere.

### ARTICOLO PRIMO.

#### STATO TERMONETRICO.

All'intensità ed alle vicende del calore e del freddo cui va soggetto un paese, è stato dato il nome di temperatura.

Si distinguono tre temperature:

1.º L'annuale che è un termine medio desunto dai gradi di ferro e di calore osservati in tutti i giorni dell'anno; 2.º L'estiva, termine medio desunto dai gradi di calore che regoarono ne' mesi d'estate;

3.º La ientale, termine medio risultante dai gradi di freddo e di calore che si successero ne' mesi d'inverno.

### SEZIONE PRIMA.

CRADI DELLA TEMPERATURA RAPPRESENTATI DAI FENOMENI DE<sup>3</sup> CORPI INORGANICI.

#### CAPO PRIMO.

# Termometri.

Tra i corpi inorganici che la fisica ci presenta per misurare il calore e il freddo, v'è il termometro, istrumento a lutti noto, che si impiega giornalmente per regolare il calore delle stafe ad uso degli uomini, delle stanze in cui si allevano i bachi da seta, della serre per la vegetazione delle piante indigene e la conservazione delle esotiche, de bagni, delle sale degli capitalii, per non parlare di tanti altri usi nella farmacia e nelle arti.

Acciò eseguir si possa esatti confronti tra le osservazioni sulle vicende del calore in paesi diversi, fa duopo indicare. 1.º La qualità dei termometri, cioè se di Renumur diviso in 80 gradi, se di Celsius in 100, se di Farhenbeit in 212.

Il termometro costrutto col mercurio diviene inutile, quando il freddo giugne a — 39, 5 (i) sul termometro centigrado; giacché a quel grado congelandosi il mercurio, non può più indicare gli ulteriori gradi del freddo.

In questi casi, ignoti nelle nostre contrade, è forza ricorrere al termometro costrutto collo spirito di vino: ma questo istrumento he l'iconoriente, che le dilatazioni progressive del liquore denotano gradi sensibilmente ineguali in variazioni uguali dell'atmosfera, e presentano un'elevazione esagerata, quando corrono verso il loro grado massimo.

2.° L'ora dell'osservazione. Tutti sanno che il calore non è uguale nelle diverse ore del giorno;

Che il minimo grado di calore si fa sentire all'incirca un'ora pria del levar del sole, il quale fenomeno probabilmente dipende dall'evaporazione che subisce la rugiada, investita dai primi raggi solari, rifratti dall'atmosfera;

Che il massimo grado di calore ha luogo alle ore due, alle due e merzo ed alle tre dopo merzodi, secondo che il sole si trova al tropico del Capricorno, all' Equatore o al tropico del Cancro. Ora, siccome dopo merzogiorno il sole va declinando, perciò è chiaro che questo aumento di calore non dipende dall' immediata asione de' raggi solari, ma bensì dall' accumulamento del calore ne' corpi che vi sono sottoposti (2).



<sup>(1)</sup> Il segno - vuol dire meno, come l'altro segno + vuol dir più.

<sup>(2)</sup> a Nel mese d'agosto, avvicinandosi al monte Ararat (in Persia) ed anco a grandissima distanza, dice un viaggiatore, si mente lo scoppio de' ghiacei durante la parte del giorno più calda, n cioè dalle ore due sino alle quattro n (Journal des Voyages t. 1, pag. 271).

L'accennata regola generale soggiace ad una eccezione ne' mari della zona torrida, dove il massimo calore si fa sentire tra le orc 9,

La differenza tra il minimo e massimo grado di calore è diversa secondo i luoghi e le stagioni: sotto la zona torrida, alle isole Antille, è come segue:

Orr 'det giorno catore in gennaio in settembre

Mattino . gr. centesimali 2 t n 22 26
Dopo mezogiorno n 26 n 27 33 n 35 "
il termine medio delle variazioni giornaliza nelle dette isole è . . . . . . . . gr. 5

Durante il nostro soggiorno nella zona glaciale, dice Maupertuis, il freddo era ancora si intenso, che il 7 aprile, alle ore cinque del mattino il termometro discendeva sotto lo zero a . . . . gr. — 25.

quantunque tutti i giorni salisse dopo mezzodi a . . » + 2,50 e 3,75

<sup>10</sup> ed 11 del mattino, cioè nell'intervallo in cui cessano i venti di terra e di mare. In queste ore, allorchè il tempo è calmo, la respirazione incontra la massima difficoltà (Dampier, Traité des vents, pag. 60)

In 12 ore si provavano tante vicissitudini, quante gli abitanti delle zone temperate ne provano in un anno intero.

La massima differenza tra il maggiore o minor calore giornaliero, si osserva, s'io non erro, nella Nubia. Un viaggiatore dice: le notti sono fredde relativamente ai giorni; quantunque corra il mese d'Aprile, il termometro non indica che 12, 50, ma s mezogiorno, e quando non soffia vento, pi ca-lor sale a 52, 50; differenza . . . gr. 60 e allorchè offia con forsa il vento del nord. discende a 31.

I rapidi passaggi dal caldo al freddo, ed all'opposto, à los lessos giorao che in giorai vicini, escado fatali principalmente alla costitutione umana, è evidente l'utilità di osservane le epoche, onde schermisene per quanto è possibile. Negli Stati-Uniti d'America l'atmosfera è sì capricciosa, che passa rapidamente dai ghiacci della Norvegia ai calori dell'Africa, dall'umidità dell'Olanda alla sicciti della Castiglia: appena è credibile il seguente fatto: nel New-Hamsphire (lat. 42° 42', 45° 13') il 18 gennaio a metrogiorno il termometro segoò . . . gr. — 42 nel 19 alla stesso ora . . . . . n — 12

In 24 ore la temperatura scorse l'estensione di gr. 30 (1).
3.º La posizione del termometro in camera chiusa o al-

l'aria aperta, all'ombra od al sole. La diff-renza tra il calore all'ombra ed il calor al sole ha un'estensione di 10 e più gradi nella scala termometrica.

| Isole Antille             | Tempera  | tura media | del giorno |  |
|---------------------------|----------|------------|------------|--|
| anni                      | . 1806   | 1807       | 1808       |  |
| all'ombra gr. centesimali | . 26° 82 | 280 22     | 27° 28     |  |
| al sole                   | . 34     | 35         | 36 (2).    |  |

<sup>(1)</sup> WARDEN, Description statistique, historique et politique des Etats-Unis de l'Amerique septentrionale, t. I, pag. 378.

<sup>(2)</sup> Moneau pe Jonnés , Histoire physique des Antilles Fran-

Nel Basso Valese il termometro di Reaumur in estate esposto all'ombra s'alza a gradi 24 1/2, uguali a centesim. 30, 62 1/2

4.º L'esposizione del termometro. Le direzioni de' venti

sulle roccie ed al sole . . . 38 (centesim. 47, 50) ed anche 48 (cent. 60) (1)...

produceso alterazioni sui termometri esposti alla loro azione. Le temperature à ordinarismente più alta ne l'uoghi, che; in circostanne altronde pari, non toggiacciono alle influenze boreali. V'ha una differenza di quasi due gradi cottesimali, diuce il asiludato Moreau de Jonnés, tra le osservazioni fatte sulla costa orientale delle Antille che riceve immediatamente le etesie, e quelle fatte valla costa occidentale, dove le etesie non giungono che dopo d'avere soverchiato le montagne e percoro la sinuosità delle valla. Quindi la 30si esposizione può produrre sensibili differenze termometroche in luoghi identici o poco distanti. L'autore cita il seguente fatto: all

1997 al 1800 La Chemie, che faceva osservazioni a Santa Rosa, al nord della Guadalupa, ottenne gl'infrascritti risultati da due termometri, l'uno de' quali era esposto sopra uoa superficie riguardante il nord, e l'altro soppeso in modo da essere esposto nel tempo stesso al nord e al sud.

 Esposizione
 1797
 1798
 1799
 1800
 medio

 Al nord e sud
 26° 97
 27° 44
 27° 37
 38° 88
 29° 51

 Al nord
 24° 77
 25° 40
 24° 43
 27° 15
 25° 44

Differenza 2° 20 2° 4 2° 94 1° 73 2° 7 (1).

Se non che vedremo altrove con maggior evidenza i diversi effetti, che le diverse esposizioni producono.

<sup>(1)</sup> Eunt, Manuel du voyageur en Suisse, pog. 572.

<sup>(2)</sup> Opera citata, tom. i, pag. 220.

5.º Il Modo di calcolare i valori medii. Sotto ha sona torrida le pertrubacioni atmosferiche sono ai deboli e nì rare, che basta sovente una settimana non solo per persentire, ma anco per misurare gli effetti delle cause contanti. Ne' nonti climi all'opposto non si può giungere a qualche risultato generale sull'ansiona del fenomeni meteorologici, se non che colla scorta di più quantità medie, convenerolmente combinate e da lunga seria d'osservazioni dedotte. Con questo metodo solamente ei può spersay, che gli effetti fortutti delle cause accidentali mutuamente compensandosi, lascino rico-noscore l'asione delle cause permanenti e costanti.

A prova della poca differenza tra gli estremi termometrici sotto l'equatore, e della maggiore nelle zone temperate, adduco il seguente prospetto.

| Anno 1817            | Antille         | Milano | Parigi        |  |
|----------------------|-----------------|--------|---------------|--|
| Mesi Agosto Dicembre | 29, 42<br>26, 5 | 17, 8  | 16, 4<br>2, 6 |  |
| Estensione termom.   | 3. 37           | 15. 00 | 13. 08        |  |

Questa disferenza risulterà ancora maggiore, se si osservano gli estremi straordinari del caldo e del freddo che successero in diversi anni, come si vede nel seguente prospetto.

| Città   | Latitudine |          |        | Estensione<br>termometrica |  |
|---------|------------|----------|--------|----------------------------|--|
| Mosca   | 55° 45     | - 31° 25 | 58° 50 | 90                         |  |
| Londra  | 51° 30     | - 20° 56 | 35 56  | 56 12                      |  |
| Parigi  | 48° 50     | - 23° 5  | 38 38  | 61° 43                     |  |
| Milano  | 45° 28     | - 11°, 8 | 26 7   | 48 15                      |  |
| Antille | 100-190    | + 20     | 55° al | sole 35                    |  |

Ecco ora i metodi per ritrovare le quantità medie:

 La somma di più osservazioni termometriche diurne, divisa pel loro numero, costituisce la temperatura media del giorno. La somma delle temperature medie di 30 giorni, divisa per 30, rappresenta la temperatura media del mese.

La somma delle temperature medie di tutti i mesi, divisa per dodici, ci dà la temperatura media dell'anno.

Alcuni prendono per temperatura media d'un giorno, il mezzo aritmetico tra la massima e la minima, con che vengono a supporre, che i cambiamenti del calore nel corso d'una giornata, siano uniformi, il che in snolti paesi non è, per ceempio, negli Stati-Uniti d'America. Altar s'accostano più al vero prendendo il mezzo di tre osservazioni fatte poco pria del levare del sole, alle due dopo mezzo giorno ed alla sera verso la ore nove o le dicci.

Questi due metodi, che bastano ne' nostri climi, sono tanto più inesatti, quando è maggiore l'estensione termometrica tra i due estremi e le irregolarità che vi si osservano. II. Discustendo un gran numero d'osservazioni fatte tra i gradi 46 a 48° di inttudine, Pflumboldt ha trovato, che la sola epoca del tramonto del sole di una temperatisar media, che differisce appeas di qualche decimo grado centesimale, da quella che si deduce dalle osservazioni combinate del levar del sole, e di due ore dopo mezodo.

III. L'Arago dà la seguente tabella per provare che si può con sufficiente esattezza trovare la media temperatura dell'anno dopo le sole osservazioni del mattino tra le 8 e le 9 ore antimeridiane.

| The Real Property lies | -                    | -           | -           | -                    |             |                      |  |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
|                        | 18                   | 16          | 18          | 17                   | 1818        |                      |  |
| , `                    | media<br>del<br>mese | di<br>9 ore | del<br>mese | media<br>di<br>9 ore | del<br>mese | media<br>di<br>g ore |  |
| Geonaio                | 2°6                  | 2°4         | 5°o         | 4° 2                 | 4°3         | 4°2                  |  |
| Febbraio               | 2 0                  | 14          | 6 9         | 6 7                  | 3 g<br>6 5  | 3 2                  |  |
| Marzo                  | 5 6                  | 56          | 63          | 6 5                  | 65          | 6 7                  |  |
| Aprile                 | 9 9                  | 1111        | 7 3         | 8 4                  | 114         | 11 7                 |  |
| Maggio                 | 12 7                 | 13 7        | 12 4        | 13 2                 | 13 7        | 15 i                 |  |
| Giugno                 | 148                  | 15 8        | 178         | 196                  | 19 2        | 20 9                 |  |
| Luglio                 | 15 6                 | 16 3        | 17 1        | 18 8                 | 20 1        | 21 9                 |  |
| Agosto                 | 15 5                 | 17 0        | 16 4        | 17 7                 | 18 2        | 19 4                 |  |
| Settembre              | 14 1                 | 145         | 16 9        | 17 1                 | 15 7        | 16 7                 |  |
| Ottobre                | 11 8                 | 11 2        | 7 3         | 6 7                  | 117         | 108                  |  |
| Novembre               | 4 1                  | 3 7         | 96          | 8 6                  | 9 î         | 8 1                  |  |
| Dicembre               | 3 7                  | 3 0         | 26          | 15                   | 21          | 1 3                  |  |
| Medie                  | 9 3                  | 96          | 10 5        | 10 7                 | 11 3        | 11 7                 |  |

Siccome è coss rara che i viaggiatori abbiano i messi di riunire, in ciascun luogo, soservationi abbastana oumerose per calcolare con essttezza la temperatura media del-Panno, era cosa curiose ed anche utile il ricercare quali sono i mesi che possono darla immediatamente. La tabella dimostra che, sino a latitudini elevatissime, il mese d'otto-bre gode di questa proprietà.

| Luoghi     |    |    |  |  |    |   |  | Temperatura media |          |            |      |       |
|------------|----|----|--|--|----|---|--|-------------------|----------|------------|------|-------|
|            |    |    |  |  |    |   |  | de                | ll' anno | d' ottobre |      |       |
| Cairo .    |    |    |  |  |    |   |  |                   |          |            | 22°4 | 22° 5 |
| Algeri .   |    |    |  |  |    |   |  |                   |          |            |      | 22 3  |
| Natchez    |    | ٠. |  |  |    |   |  |                   |          |            | 18 2 | 20 2  |
| Roma .     | ÷  | :  |  |  | ٠. | : |  |                   | ٠        |            | 158  | 16 7  |
| Cincionati |    | ,  |  |  |    |   |  |                   |          |            | 121  | 12 7  |
| Nuova-You  | rk | ٠. |  |  |    |   |  |                   |          |            | 12.1 | 12 5  |
| Pechino    |    |    |  |  |    |   |  | ٠.                |          |            | 127  | 13 o  |
|            |    |    |  |  |    |   |  |                   |          |            |      |       |

| Luoghi     |    |  |    |   |    |  |    | Tempera | tura media |
|------------|----|--|----|---|----|--|----|---------|------------|
| •          |    |  |    |   |    |  | de | ll anno | d' ottobre |
| Londra .   |    |  |    |   |    |  |    | 10 2    | 11 3       |
| Parigi     |    |  |    |   |    |  |    | 10 6    | 11 3       |
| Ginevra .  |    |  |    |   |    |  |    | 96      | 96         |
| Dublino .  |    |  |    |   |    |  |    | 95      | . 93       |
| Edimburgo  |    |  |    |   |    |  |    | 8 8     | 90         |
| Gottings . |    |  |    | : |    |  |    | 8 3     | 8 4        |
| Stocolma . |    |  |    |   |    |  |    | 5 7     | 58         |
| Quebec .   |    |  |    |   |    |  |    | 5 6     | 6 o        |
| Abo        |    |  |    |   |    |  |    | 4 6     | .5 o       |
| Uméo       |    |  | ٠. |   |    |  |    | 0 7     | 3 о        |
| Capo-Nord. |    |  |    |   |    |  |    | 0 0     | 0 0        |
| Enontekies | ٠. |  | ٠. |   | ٠. |  | _  | - 28    | - 25       |
| Nain       |    |  |    |   |    |  | -  | - 3 г   | + 0.6      |

# CAPO SECONDO

# Pozzi.

Le numerous variazioni termometriche, dalle quali deducasi la cognizione della temperatura media, e la difficolti di riunire osservazioni che ad un periodo di molti anni si estendano, banno indotto i fisici a ricercare qualche altra via per giungera illa stessa meta.

È noto che Mairan avendo formato un prospetto dei più grandi calori e de' più intensi freddi osservati a Parigi, durante 46 annis, ritrovò che il termine medio della temperatura di quella città era gradi 10° 10° del termometro di Resumur. Ora questo stesso termine essendo presso a poco quello della temperatura delle cantine dell'Osservatorio di Parigi a 27 metri circa, o piedi 84 sotto il suolo, il Mairan conchiuse che la cognizione della temperatura nanuale d'un paese poteva essere dedotta dall'osservazione della temperatura na

una profondità abbastanza grande sotto la superficie del suolo per impedire le variazioni giornaliere o non presentarne che la somma totale. Ma siccome in più paesi sarebbe difficie di ritrovare escavazioni che potessero permettere d'osservare la temperatura interna della terra, perciò i fisici si servono comunemente per ottenere lo stesso scopo dell'acqua delle sorgenti e de' possi profondi, il calore de' quali fa conpacere approssimativamente quello degli stati inferiori del suolo.

Siccome però le acque delle sorgenti si raffreddano coma l'atmosfera, a misura che s'alzano sul livello del mare, perciò, volendo far uso del primo elemento, non fa d'uopo dimenticare il secondo.

Nel settembre 1807 la temperatura de' pozzi a Fort-Royal (nella Martinica, una delle isole Antille) s'alzò a` centesimali . . . . . . . . . gr. 28 75.

Le osservazioni atmosferiche diedero per temperatura media . . . » 28 67

Differenza og Da queste e simili osservazioni risulta che la temperaratura de' pozzi nelle città delle Antille che giacciono quasi al livello del mare, e le acque, de' quali talvolta salmastre,

al livello del mare, e le acque, de quali talvolta salmastre, zampillano da una profondità minore di 30 piedi, rappresenta molto approssimativamente il termine medio della temperatura annuale dell'atmosfera.

Introduciamo ora in questi calcoli le variazioni prodotte dull'altezza.

Martinica 1807: temperatura delle sor-

genti al livello del mare gr. centes. . . . » 28, 7.
Temperatura del Picco Balato, elto sul
livello del mare 326 metri . . . . . . » 25, 6

Differenza dovuta all'altezza . . . . » 3,

#### PARTE PRIMA.

| Martinica 1808; temperatura de' pozzi<br>al livello del mare                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 27,                            | 25                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| di metri 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 23,                            | 38                                          |
| Differenza come sopra • '<br>Al livello dell' Atlantico la temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 3,                             | 87                                          |
| de' pozzi di Basse-Terre (Guadalupa, una<br>delle Antille)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 27,                            | 25                                          |
| stente 150 metri nell'interno dell'isola, ed<br>alta metri 1257                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                 | 14,                            | 38                                          |
| Differenza come sopra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39                | 12,                            | 87                                          |
| peratura de' pozzi al livello del mare At-<br>lantico                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 27,                            | 78                                          |
| Spring, nelle montagne Azzurre, le acque della quale scaturiscono all'altezza di 1252 metri                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | ,                              |                                             |
| sul livello del mare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29                | 15,                            | 36                                          |
| Differenza come sopra . In ciascuno di questi etempi il raffred temperatura delle acque sottempa il raffred temperatura delle acque situata con mana delle differenza tra le tempere di inferiori delle acque giunge a La somma delle differenza di livello giunge a meti il che presenta una corrippondenza esatta, differenza a 14 centesimi di grado (1). | dan<br>ion<br>atu | poco<br>e del<br>re su<br>r. 3 | della<br>d'un<br>suolo.<br>seriori<br>2, 8. |

<sup>(1)</sup> Monrau DE 1088és, Histoire physique des Antifles Françoises, t. 1.cr. pag. 189-195,

Vedremo nella seguente sezione terza di questo articolo che la temperatura dell'atmosfera si raffredda in ragione dell'altezza.

Il celebre Humboldt ammette che la temperatura dell' Oceano, dovunque non vi sono correnti o bassi-fondi, indichi la temperatura media della corrispondente latitudine. Le sue osservazioni danno:

Ne' mari della zona torrida una temperatu-

Sulla quale opinione, mancando fatti battanti per discuterla, mi ristriago ad osservare istoricamente che la temperatura annuale atmosferica, sotto la zona torrida, è maggiore di quella che viene indicata dalle acque marittime, giucchè, giusta le osservazioni di Moreau de Joanés, giunge a gradi 27, 26.

## CAPO TERZO

Fenomeni de' corpi inorganici indicanti massimi gradi di freddo.

Indicazione generale de'fenomeni.

della neve

Applicazione.

I. Nel 484 di Roma, ossia 271 avanti l'era cristiana, il verno fu sì rigoroso che la neve si conservò sulla piazza di Roma (lat. 41° 53') 40 giorni all'altezza di molti piedi.

Aletra e

Austria che molte case rimasero interamente
permanenta

Austria che molte case rimasero interamente
sepolte nell'aperta campagna.

quasi 40 giorni di seguito.

Nel 1358, se prestasi fede a Matteo Villani, la neve a Bologna sali a braccia 10. Nel 1434 nevicò ne' Paesi-Bassi e a Parigi

Giosa. Fil. della Stat. Vol. 1.

12

Fenomeni de' corpi inorganici indicanti massimi pradi di freddo.

| Indic. gen.<br>de'fenomeni.   |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IJ.<br>Durata del<br>ghiaccio | II. Il ghiaccio durò a Parigi dal 5 dicem<br>bre 1662 sino agli 8 marco 1663. Si contaron<br>a Parigi negli<br>appi 1676 1776 1783 1795 1798<br>giorni |
| . (                           | di ghiac. 35 25 69 42 32 (1).                                                                                                                          |
| - 1                           | III. Gelano<br>Il porto di Venezia, il Po e il Rodano,                                                                                                 |
| 1                             | gradi cent 20, - 18,                                                                                                                                   |

111 Congelamento dei fiumi e dei

il Varo, la Senna <del>-</del> 12, Il Po gelò nel 822, 1133, 1216, 1234, 1315, 1323, 1334. Il porto di Venezia gelò nel 860, 1594, 1621, porti

Il Rodano gelò nel 822, 860, 1133, 1216, 1234, 1302, 1305, 1323, 1334, 1364, 1460, 1565, 1568, 1570 al 1571, 1603,

(1) Nel gran freddo del 1783 al 1784, Luigi XVI avendo fatto accendere de' fuochi pubblici ne' differenti quartieri di Parigi, e distribuire copiosi soccorsi, la plebe innalsò alla barriera dei Sergena una statua di neve, rappresentante Sua Maestà, e scrisse sul piedestallo i seguenti versi:

Louis, les indigens que la bonte protège, Ne peuvent t'élever qu'un monument de neige;

Mais il Plaira bien plus à ton cœur généreux Que le marbre arrose des pleurs des malheureux.

(Luigi, gli'indigenti protetti dalla tua bontà, non possono innalzarti che un monumento di neve; ma al tuo cuor generoso sarà molto più grato del marmo bagnato dal pianto degl' infelici).

# Fenomeni de' corpi inorganici indicanti massimi gradi di freddo.

Indic. gen. de'fenomeni.

> IV. Il Tamigi gelò a Londra nel 1684 sino alla spessezza di undiei pollici: le vetture cariche lo traversavano.

Grossezza del ghiaccio

Nel 1716 il Tamigi gelò di nuovo, e si stabilirono molte botteghe sul ghiaccio.

Vetture cariche traversarono l'Adriatico in faccia a Venezia nel 1234.

V. Congelazione dell'acqua ne' pozzi

VI.

Congela-

zione

del vino

nelle

captine

V. Il congelamento dell'acqua nei pozzi indica tanto maggior freddo, quanto ne è maggiore la prefondità sotto la stessa latitudine. Nel 5 gennaio 1768 gelarono i pozzi a Parigi alla profondità di 30, 50 e 55 piedi. S'agghiacciano i pozzi nella Moldavia ferquentemente.

VI. Congelandosi il vino scoppiano le botti, atteso il maggior volume che acquista l'acqua passando allo stato di ghiaccio.

Nel 1468 in Finadra le razioni di vino di stribuite ai soldati furono spezsate colla scure. Nel 1544 gelò pure il vino a Parigi, e si vendeva in pezzi alla libbra; nella stensa città gelò di nuovo nel 1776; il teraometro di Reaumur segnò per 24 giorni dal 9 gennaio al 2 febbraio gradi — 17, 1/2.

Non è cosa straordinaria in Lapponia che nel verno la bevanda contenuta nel bicchiere geli sulle labbra di chi sta bevendola.

Nella baia d'Hudson (lat. 57°, 20') gela l'acquavite nelle stanze ben riscaldate.

- Grog

Fenomeni de' corni inorganici indicanti massimi gradi di freddo.

Indic. gen. de' fenomeni.

Applicazione.

aria acqua bollente e di vederla cadere giù in pezzi di durissima grandine.

VII. Nel 20 gennaio 1776 Messier a Parigi lasciò cadere una pinta d'acqua dall'altezza di 54 piedi, la quale fu riconosciuta gelata al suo giungere sul pavimento. A Pietroburgo è stato più volte ripetuto lo sperimento di gettar in

anche bollen

I registri del parlamento di Parigi dicono, che il verno del 1408 fu sì rigoroso, che non era possibile registrare i decreti, e che l'inchiostro gelava nella penna di tre in tre parole, benche si facesse gran fuoco nelle stanze.

VIII. Le lagrime cagionate dal freddo rimangono sospese come ghiacciuoli nella Lapponia.

L'interno delle stanze, benchè riscaldate, ed i letti si coprono d'una crosta di denso ghiaccio come i vetri delle postre finestre, gbiaccio che è necessario levar via tutti i giorni. Maupertuis, andato a Torneo cogli altri Ac-

VIII. Congelazione de' vapori umani cademici parigini, per la misura d'un arco terrestre, racconta che quando aprivasi la stanza in cui stavano rinchiusi questi astronomi, l'aria esterna entrando convertiva all'istante in neve i vapori galleggianti nell'aria interna, e formava grossi vortici.

Parry dice, che nella sua spedizione del 1820 al Polo, sotto la lat. di gr. 80, quando soffiava vento, non si poteva uscire all'aria, e il freddo era sì vivo, che l'alito di ciascun marinaro formava di notte una vôlta agghiacciata sopra la sua testa.

## Fenomeni de' corpi inorganici indicanti massimi gradi di freddo.

Indic. gen. de' fenomeni

Applicazione.

IX. Congelazione della terra a grande profondità

IX. Sui confini dell' Oceano artico, in Siberia come in America, il usolo non sgela nel cuor della state, fiuor che alla profondità di due o tre piedi, seventa solamente di alconi pollici. In Siberia il gelo è inoltra nel suolo sino alla profondità di 100 piedi, e non è possibile trovarria equa per costraire un pozzo, i quali fenomeni sembrano accusare di falsità l'ipotea; che attribuisce alla terra un fuoco centrale.

X. Crescendo il freddo, diviene solido lo stasos mercurio, benché sia nassi poco malleabile in questo stato: il mercurio comincia a, congelarsi si gradi centestimali — 38, 5. Nell'isola Melville (lat. 74, 34) il mercurio, reposto al-l' aria libera gela nataralmente cioquei mesi dell'anno. Lo stesso metallo rimase gelati nell'isola d'Inglosilà (lat. 69, 1/3) nel dicembre, genanoi, (bébroic e marzo del 1822.

Congelazione del mercurio

Nel verno rigorosissimo del 1776 più campane a Parigi si spezzavano, allorchè venivano suonate.

Tutti gli orologi s'arrestano, eccettuato il cronometro tenuto in tasca, come successe a Parry nell'isola Melville, lat 74; 3/4, nella suddetta spedizione. Fenomeni de' corpt inorganici indicanti massimi gradi di freddo.

Indic. gen. de' fenomeni. Applicazione.

XI. Alla baia d'Hudson, nel Labrador, Groenlandia, Islanda, Spitzberg, il freddo fa scoppezzamento piare le roccie con fracasso orribile, uguale a

Spetzamento piare le roccie con fracesso ortible, uguale a delle roccie quello della grossa artiglieria; i pezzi volano a distanza sorprendente.

# CAPO QUARTO.

Fenomeni de' corpi inorganici indicanti massimi gradi di calore.

Indicazione generale Applicazione.

de fenomeni

L. Costante liquidità dell'acqua in tutte le Costante liquidità delcio, talamentechè è possibile la navigazione in tutti i mesi dell'anno.

II. Pronta decompositione dell'acqua, per cui vacelli che passano sotto la linea, sono cozione dell'acquali che passano sotto la linea, sono costretti a cambiarla più frequentemente, che

III. La forza del sole a promuovere l'evaporazione sotto l'equatore, sta a quella che si
oraporazione dell'acquai
nine, d'è instilia elle zone fredde è necessario
finoc artificiale per tôrre il sale all'acqua marins, ed è instilia enle zone calificiale

Fenomeni inorganici de' corpi indicanti massimi gradi di calore.

Indic. gen. de fenomeni.

## Applicazione

liquidità d'altri fluidi

IV. Liquidità perpetua de' fluidi che, come, per es., gli olii sono concrescibili ad una tethperatura poco elevata; il quale effetto scioglie dall' obbligo di alimentare stufe ne' fari per tenere liquido l' olio, il che è necessario nei paesi freddi.

V. Liquidità del burro, la cui fusione succede al grado 26, 1/2 centesimale, ossia 210 33' Reaumur; il che porta una diversità nella vendita, cioè si vende a misura di capacità non a peso come tra noi-

VI. Impossibilità di far uso ed anche di ot-VI. tenere il fermento, noto sotto il nome di lievito di birra di cui si fa uso nella fabbricazione del pane e dell'acquavite.

VII. Fusione parziale della cera, la quale VII. succede al grado 60 centesimale o 48 3/4 Сега Reapmpr.

> VIII. Fusione totale de spermaceti o bianco di balena al gr. 45 centesimale o 36 Reaumur, o stato molle di questa sostanza durante la stagione più calda.

IX. Induramento straordinario de' cuoi e delle pelli; ristringimento de panni e di tutti i tessuti formati di materie animali.

X. Minor tenacità della pece e fusione di questa sostanza, allorchè le superficie che ne sono intonacate, rimangono esposte al sole; quindi più frequenti riparazioni ai vascelli cotto la linea, che sotto i poli.

Burro

Lievito di birra

VIII. Spermacet

> IX. Cuoi e simili

> > X.



Indic. gen.

Fenomeni de' corpi inorganici indicanti massimi gradi di calore.

| de' fenomeni.   | Applicazione.                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XI.<br>Zuechero | XI. Lo zucchero s'indura come una pietra;<br>è questa una piccola particolarità di cui fa<br>menzione il Le Vaillant nel suo viaggio al Capo<br>Buona Speranza.                                |
| XII.<br>Sabbia  | XII. La sabbia concepisce un calore tale da<br>poter cuocere le uova, del che fecero più volte<br>sperimento i soldati francesi in Egitto.                                                     |
| XIII.<br>Terra  | XIII. Il calore del suolo diviene incomodo<br>ai ceni: a Roma questi animali passando per<br>le strade più battute dal sole, gridano in segno<br>che si sentono scottare nel cuor della state. |
| xıv.            | XIV. Aumento nelle dimensioni dei metalli,                                                                                                                                                     |

# menti fisici ed astronomici. SEZIONE SECONDA.

# GRADI DELLA TEMPERATURA RAPPRESENTATI DAI FENOMENI DE'CORPI OBGANICI.

Ciascus istrumento che ci presenta la fisica, non indica che un elemento atmosferio, e i suol gradi d'aumento o diminuzione; il termometro denota solamente le viceode del calore; l'igrometro quelle dell'aumidità, il barometro le variazioni del peso dell'atmosfera.

Ora da una parte questi elementi agiscono sempre uniti, dall'altra i sistemi viventi, sì vegetabili che animali, non che le operazioni degli uomini, alla loro simultanea azione soggiacciono; quindi il mezzo più sicuro per determinare la topografia atmosferica d'un paese, consiste nell'osservare le fasi de' regetabili e degli animali, le loro qualità e le specie che in esso prosperano, soffrono o mancano. Riflettendo, per es., che anell'agghiltera non prosperano ne il grano turco, ne il rito, ne il gelso, ne la vite, ne Pulivo, ne tanti altri frutti dilicati di cui gode Pitalia, concludiamo con ragione, che la temperatura jugiese e più bassa che Pitaliano.

#### CAPO PRIMO.

Gradi della temperatura desunti dalle fasi de' vegetabili.

# § 1. Epoche della fioritura.

Tra le fasi de' vegetabli v' è la fioritura, la quale, secodo che è più o meno precoce, accessa un grado maggiore o misor di calore. Quest' spoca è più importante di
quel che pousa apparire alle persone inesperte. Iofatti là dore,
per es., gli inverni sono lungdi, gli alberi fiuttiferi non fioriscono pria delle brine di primavera, sempre e dappettuto
funeste ai verzieri. Questo ritardo rende più sicuro e più
abbondante il raccolto, uno degli elementi necessari al calcolo dell'importa sui terreizi, de è questa la regione per cui
i pomi e i peri in tanta copia produconsi nel Rossiglione e
nell' Artige annualmente.

Si prende dunque per termine di paragone uno o più vegetabili, e si osservano le epoche in cui fioriscono in paesi diversi; queste epoche, secondo che sono più o meno precoci, divengeno indizi di maggiore o minor calore: eccone tre escepi.  Prospetto della fioritura del pesco (amigdalus persica) in diversi punti del nuovo e dell'antico continente.

# Nuovo continente (Stati-Uniti d'America).

| Città          | Latitudine | Epoca della fioritura |
|----------------|------------|-----------------------|
| Fort Claiborne | 31° 50     | 4 marzo               |
| Charles-Town   | 32° 44     | 6 al 12 idem          |
| Richmond       | 37° 40     | 23 al 6 aprile        |
| Lexington      | 38° 6      | 6 al 15 idem          |
| Baltimora      | 39° 21     | 9 idem                |
| Filadelfia     | 39° 56     | 15 idem               |
| New-Yorck      | 40° 42     | 21 al 26 idem         |
| Boston         | 42° 23     | 9 maggio              |
| - Albany       | 43° 30     | 12 idem               |
| Brunswick      | 43° 53     | 16 idem               |
| Montreal       | 45° 35     | 12 idem (1).          |
|                |            |                       |

# Antico continente (Europa)

| Città                 | Latitudine | Epoca della fioritura               |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|
| Villanova de Portimeo | 37° 17     | 1.º settimana di febbraio           |
| Lisbona               | 38° 45     | 2.ª settimana di febbraio           |
| Valenza               | 39° 30     | 19 marzo                            |
| Coimbra               | 40° 12     | principio di merzo                  |
| Porto                 | 41° 9      | verso la metà di feb-<br>braio (2). |

Milano 45° 28 pria della fine di marzo.

Da questo prospetto risulta

1.º Che la differenza delle stagioni tra la estremità

<sup>(1)</sup> WARDER, Description statistique, etc. des États-Unis, t. I, pag. 237.

<sup>(2)</sup> Balvi, Essai statistique sur le royaume de Portugal, t. 1, pag. 109.

settentrionale e meridionale degli Stati-Uniti giunge quasi a due mesi e mezzo.

2.º La primavera nel nuovo continente è più tarda di due mesi che in Europa, sotto gli stessi gradi di latitudine.

 Prospetto comparativo della fioritura delle piante, degli arboscelli ed alberi in Inghilterra, Svesia, Prussia e Stati-Uniti d'America.

| Inghilterra, Norfolk      |
|---------------------------|
| (lat. 52° 44') 13 aprile  |
| America, Boston ( lat.    |
| 42° 23') 5 Maggio         |
| Svezia, Upsal (lat. 59°   |
| 51') 7 giugno             |
| Inghilterra 11 marzo      |
| America 20 aprile         |
| Inghilterra 25 aprile     |
| America, Boston 20 Maggio |
| Svezia 2 giugno           |
| America, Boston 16 giugno |
| Svezia 30 giugno          |
| Inghilterra 3 aprile      |
| America, Boston 9 maggio  |
| Inghilterra 1 aprile      |
| Boston 1 maggio           |
|                           |
| Inghilterra 16 aprile     |
| Berlino (lat. 52" 31"     |
| 1719) 12 Maggio           |
| Inghilterra 6 aprile      |
| Boston 8 maggio           |
| Inghilterra 18 aprile     |
| Boston 6 mag.(f)          |
|                           |

Da questo prospetto risulta, dice Warden, che il clima inglese è di 18 a 38 giorni più precoce dell'americano. La

<sup>(1)</sup> Agricultural repository, 1816.

maggior differenza si fa sentire al principio della stagione, e diminutice insensibilmente sino alla fioritura del trifoglio, la quale ne' due paesi succede nel tempo stesso. Dopo quest'epoca il clima americano va avanti, e i raccolti vi succedono più presto che in loghilterra.

III. Prospetto comparativo della fioritura e dello sfogliarsi di più fruttici ed alberi a Cotignac in Provenza (lat. 44°), ed a Parigi (lat. 48° 50').

|                      |     | (    | Cotignac     | Parigi             |
|----------------------|-----|------|--------------|--------------------|
| Fioritura dell' orzo |     | 20   | meggio       | z giugno           |
| del frumento         |     | 29   | maggio       | 8 giugno           |
| delle viti           |     | 8    | giugno       | 20 giugno          |
| Sfogliarsi del noce  |     | 25   | ottobre      | 15 ottobre         |
| del marrone .        |     | 3о   | ottobre      | 20 ottobre         |
| del pioppo .         |     | 5    | novembre     | 25 ottobre         |
| della vite .         |     |      |              | 10 novembre        |
| deil' olmo .         |     | 1    | dicembre     | 15 novembre (1).   |
| Questo protos        | Ho. | ltra | le precocità | a il ritardo della |

Questo prospetto, oltre la precocità o il ritardo delle stagioni in luoghi diversi, dimostra che l'intervallo tra il fiorire e lo stogliaris dello stesso vegetabile, è più lungo sotto un clima dolce che sotto un clima rigido, come la vita degli uomini è più lunga sotto i governi umani, e più corta sotto i tirannici.

# § 2. Epoche della seminagione e della messe.

Di maggiori e più importanti conseguenze è fecondo il conoscere le epoche delle seminagioni e de' raccolti, giacchè quanto è più lungo l' intervallo che l' una di queste epoche

<sup>(1)</sup> Nouvelles Annales des voyages , t. XXIV , pagina 120.

separa dall'altra, tanto è maggiore il numero delle sinistre eventualità che possono defraudare le sperante dell'aggiocitore; all'opposto quanto è più corto quell'intervallo, v'è
luogo entro l'anno a più raecolti, ecc. Mentre la tutti ti l'ititorate delle aligni marittime il frumento, seminato verso la fine
di settembre, si raccoglie alla fine di maggio, e lascia luogo
ad altri grani di giuogrer a maturità sulto stesso campo,
all'opposto nelle poco distanti montagne di Santo Stefano
e San Dalma il Selvaggio, la segale, seminata verso la metà
di luglio, si raccoglie verso la metà di settembre, restando
in terra 14 mesi. Crescendo la permanenza delle stesse biade
sul campo, cresce la miseria del pener, e gli abilatati sentono il bisogno ed hanno tempo d'emigrare e ritornare annualmente.

#### CAPO SECONDO.

Gradi della temperatura, desunti dalla perfezione, imperfezione o mancanza de' prodotti vegetabili.

Tutti i vegetabili in generale abbisogasan di calore, e ciascuno in particolare ne abbisogas in determinata dose. Al-lorchè la temperatura s'abbassa a gr. — 4, 1/3 centeim, le piante più robuste rimangono istupidite, e da questo stato non escono finchè non cresca la temperatura.

Un determinato grado di calore è si necessario a ciascun vegetabile che quando questi viene a mancare, le sue qualità se ne risentono, ed ora seema il suo sapore, ora le sue dimensioni si impiecoliscono, ora i suoi frutti non giungono a maturità, ed ora si smoienta la sue esistenza.

Le perfezioni d'uno o più vegetabili assunti come pietra di paragone, le loro degradazioni, il loro annientamento in paesi diversi, possono, in pari circustanze, rappresentarne la temperatura. Le melarmacie, per modo d'esempio, nelle provincie settentrionali della Francia, oltre di voler essere riparate nol verno e tenute in serre calde, non producono frutti.

Ly . Hyl Ro

ma fiori solameote, i quali per altro somministrano ricca messe, perché servono a far conserve, pastiglie, melate, confetti,
iguori, sorbetti, ecc. Ne pessi merdionali dello stesso regno.
Hières, Grasse, Toulon ed altri cantoni viciol al mare, le
melarancie crescono in aperta campagna, e possono tollerare,
senza perire, un freddo di tee gradi; ma i loro frutti nella
Linguadoca o nella Provecus sono assai mediocri nel volume,
nel colore e nel sapore. Le melerancie acquistaco la loro
perfezione a Nisza, nel Portogallo, in Sicilia, il che denota
maggiori gradi di calore.

quasi erbecea.

I poni di terra diminuiscono di grossezza nella Siberia,
in modo che verso il 60 gr. di latitudine non sono più
grossi de' piselli.

Può condurre alla stessa cooclusione l'esisteoxa o l'inesistenza d'uno o più regetabili in pessi diversi. Dovuoque prospera la quercia, v'è cortessa che la temperatura convices si grasi, e si può coltirarli nella pianura, secta temere i freddi precoci che sorente distruggono in una sola notte le speranze dell'agricoltura; dicasi l'opposto de' paesi dove essa non prospera. La quercia

|       |                   |         |        | L    | BRO  | TI   | BZC | ٥.   |      |     |      |     |     |       | 191   |
|-------|-------------------|---------|--------|------|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-------|-------|
| in Sv | rezia g           | iunge   | а.     |      |      |      |     |      |      |     |      |     | 77  | 60    | 40'   |
| in No | orvegia<br>Gli ab | va f    |        |      |      |      |     |      |      |     |      |     |     |       |       |
| in Si | iberia            | come    | nell   | ' Δε | neri | ca   | se  | lter | ıtri | ona | le . | 81  | a-  |       |       |
|       | no a              |         |        |      |      |      |     |      |      |     |      |     |     | 67    |       |
| in No | orvegia           | einn    | ono    | sin  |      | Ĭ    | Ī   | Ċ    |      | Ť.  |      | Ĭ   |     | 70    |       |
|       | I gran            |         |        |      |      | •    | •   | •    | •    | •   | •    | •   | -   | /-    |       |
|       | Siberi            |         |        |      |      | a    |     | ı a  | : 12 | Ai  |      |     |     | 60    |       |
|       | parte             |         |        |      |      |      |     |      |      |     | •    |     | g   | •     |       |
| nena  | Oud:              | orien   | rate D | ов   | rie  | icoi | 90  |      |      |     |      |     |     | ~~    |       |
|       |                   |         |        |      |      |      |     |      |      |     |      |     |     |       |       |
|       | el Kar            |         |        |      |      |      |     |      |      |     |      |     |     | 51    |       |
|       | Il coto           |         |        |      |      |      |     |      |      |     |      |     |     | _     |       |
|       | e S. V            |         |        |      |      |      |     |      |      |     |      |     |     |       |       |
|       | prospe            |         |        |      |      |      |     |      |      |     |      |     |     |       |       |
|       | Questi            |         |        |      |      |      |     |      |      |     |      | lez | za  | i ri: | spet- |
|       | gradi d           |         |        |      |      |      |     |      |      |     |      |     |     |       |       |
|       | In cin            |         |        |      |      |      |     |      |      |     |      |     |     |       |       |
| spera | no i e            | diversi | vege   | tab  | ili, | ra   | ppı | ese  | nta  | во  | la   | lo  | ro  | re    | ativa |
| capac | cità a            | resiste | re al  | fre  | dd   | o. 1 | Nel | a i  | Sve  | zia | per  | e   | 5.  |       |       |
|       | Il sor            | bo sal  | vatico | e    | lo   | spi  | n t | ord  | elli | no  | BO   | o p | 85- |       |       |
| sano  | i .               |         |        |      |      |      |     |      |      |     |      | ď   | gr. | 68    |       |
|       | II fras           | sino    |        | ١.   |      |      |     |      |      |     |      |     | ٠,  | 62    |       |
|       | L'olu             |         |        |      |      |      |     |      |      |     |      |     |     |       |       |
|       | Il fag            |         |        |      |      |      |     |      |      |     |      |     |     |       |       |
|       | oce cre           |         |        |      |      |      |     |      |      |     |      |     |     |       |       |
|       | 1 pom             |         |        |      |      |      |     |      |      |     |      |     |     |       |       |
|       | I peri            |         |        |      |      |      |     |      |      |     |      |     | "   | 9     |       |
|       |                   |         |        |      |      |      |     |      |      |     |      |     |     |       |       |

<sup>(1)</sup> Siccome gli acrittori avedesi disputano ora sull' uno ora sull' altro di questi limiti, i quali realmente sono variabili, secondo che si riguarda la vegciazione in pianora o in montagea, quindi in queato paragrafo è stato mio scopo di dare piuttosto un'idea del metodo che di guarentire le quantiti che servono di cempio.

#### CAPO TERZO.

# Fenomeni de' corpi organici indicanti gradi massimi di freddo.

I. Soffrono e muoiono per freddo gli alberi fruttiferi dai più dilicati ai più resistenti nella seguente progressione:

1.º Le melaraocie, 2.º i limoni, 3.º gli olivi, 4.º le pesche, 5.º le viti, 6.º le noci, 7.º i pomi, ecc.

La morte degli olivi nel verno indica un grado di freddo sotto lo zero dal 5 al 6 secoodo alcuoi scrittori, dal 9 al 10 sul termometro di Reaumur, giusta il parere di altri.

La mortalità delle viti iodica un grado maggiore di 15, giacchè a questo grado resistoco annualmente sul Reno.

Morirooo viti ed altri alberi fruttiferi in Fraccia ne' seguenti anni, 893, 991, 1044, 1067, 1123 al 1125, 1408, 1430, 1570 al 1571, 1709, 1776.

II. Siccome l'acqua, nell'atto che si congela, acquista maggior volume, quindi, allorche il freddo giunge a congelare il succo degli alberi, questi scoppiano con gran rumore: a Strasburgo più alberi frutiferi scoppiano al freddo di — 16 R. Scoppiarono in gran copia alberi in Francia nel verno del 1133, 1392, 1633 al 1634, 1776.

II. Scoppio degli alberi

Mortalità d'alberi

fruttiferi

# Fenomeni de' corpi organici indicanti gradi massimi di freddo.

III. Le parti scoperte del volto, e principalmente il naso e le orecchie divengono livide, si congelano, perdono affatto o in parte la vitalità, senza ehe l'individuo se ne accorga. I succennati Accademici videro a Torneo uomini che avevano perduto chi un braccio chi una gamba pel freddo. Tacito per caratterizzare il freddo che l'anno 58 di Cristo provò l'esercito romano in Armenia, dice: " Fu tutto l'esercito rite-« nuto sotto le tende, benchè il verno fosse sì " rigido, che per piantarle convenne zappare « il terreno ricoperto tutto di ghiaccio. La " forza del freddo seccò a molti le membra, e " alcuni perirono nel fare la scolta. E fu no-" tato che ad un soldato, il quale portava un « fascio di legna, s'intirizzirono talmente le « mani che spiccatesi dalle braccia gli caddero attaccate al fascio (Annal. XIII, 35) ». Nei freddi del 1600 a Lione, 1608 e 1609 a Parigi, molti individui perdettero più membra.

III. Congelazione delle membra

Sonno etergico e mortale IV. Allorchè il freddo giunge a certo grado d'intensità, si rimane sorpresi da sonno letargico, al quale se l'individuo cede, rimane colpito d'apoplessia e muore, come successe a tanti soldati francesi ed italiani nella fatale spedizione di Mosca nel 1812. Fenomeni de' corpi organici indicanti gradi massimi

V. Il Calvisio dice: nel 717 nella Tracia e dal lato di Contantingoli, il verno fu sì violento che i cavalli ed i cammelli dell' esercito del Sarseno i pericono per la massima parte. Gli storici francesi citano mortalità di animali per freddo, sotto gla anni 1179, 1210, 1608, 1783 (al 1784; Nel 1434 furono ritrovati in un solo albrot 140 uccelli morti di freddo. Nelle acque della Finiandia, che sogliono rimanere aggliuciate da sei in sette mesi, il freddo penetra sino al fondo del laghie delle riviere, e talvolta fa perire i pesci.

Mortalità d'animali

# CAPO QUARTO.

Fenomeni de' corpi organici indicanti gradi massimi di calore.

I. Sistemi vegetabili I. L'eccessivo calore allargando i pori de sistemi organici, e promuovendo straordinaria eraporazione, gli spoglia di quell'umidità che generalmente è loro si necessoria, quindi li discarna e li disecar, perciò si veggono languenti gli alberi, ed anche privi di foglie nella state come nel verno.

Maturità precoce de' frutti.

Dimensioni minori delle ordinarie (ne' climi temperati).

Sapore più aromatico, qualità più zuccherine. Predominio del color rosso ne' fiori.

Gialleggiano i prati invece di verdeggiare, dove non vengono irrigati. L'erba si riduce in polve; quindi s'abbassa

il prezzo de' bestiemi che pochi possono mautenere e molti vogliono vendere. Le sementi del secondo raccolto muoiono

Le sementi del secondo raccolto muoiono nella terra, se continua il calore asciutto.

# Fenomeni de corpi organici indicanti gradi mussimi di calore.

II. Sistemi animali a) Sonno letargico

b) Corporature scarne

 Disordini nelle funzioni vitali. II. a) I encodrilli sotto la zuna torrida si cacciano ne' terreni paludosi, e vi si assopiscono in sonno letargico come le marmutte nelle lora stanze iemali, e vi rimangono senza alimentarsi fiochè non venga la pioggia a risvegliari-

b) Gli Arabi, che vivono in aridissimi deserti, satto la sferza di cocentissimo sole, non mai irrorati dalla pioggia, presentano corpi scarnati, fisonomia abbrunzita, cuinri olivastri. c) Sete frequente e quasi insaziabile.

Appetito quesi nullo e sovente depravato, digestione lenta e penosa.

Traspirazione eccessiva. Indebolimento delle forze muscolari.

d) Mortalità di uomini

d) Il calore, giunto a certo grado, benchè inefficace a disorganizzare la pelle, può cagionare la morte.

Nel glugnu 1738, secondo che riferisce Linings (Phil. Trans. 1748, pag. 306), due uomini caddero morti nelle strade di Charies-Town
(America settentrionale) per sola elfetto del
calore. In quel giorno il termometro di Resumur (equivalenti a gr. centigr. 35, 66 2/33.)
Nello stesso giorno molti schiavi morirono nelle
campagne dove lavaravano. Franklin is una
tettera al suddetto Linings (Journal de Physique, tom. II, pag. 453) dice non essere cosa
rara in Pensitvania il vedere nelle calde giornate estive i mietitori cadere morti sulla messe
che stanno tagliando. Se prestasi fede al missionario Gaubil (Journal de Physique, t. IV pag. 82)

Fenomeni inorganici de' corpi indicanti gradi massimi di calore.

> più di 5400 persone morirono subitamente a Pekino il 1743, per effetto d'un calore che fu risguardato come straordinerio, benchè il termometro di Reaumur non avesse segnato in quel giorno che gr. 34 (centigr. 42, 50).

> I giornali sotto la data di Brusselles (23 luglio 1845) dicono: il caldo è si eccessivo che abbiamo già l'esempio di due uomini e d'una donna morti in campagna, mentre stavano mietendo il grano.

# SEZIONE TERZA.

CAUSE DELLE VARIAZIONI DELLA TEMPERATURA.

# CAPO PRIMO

Variazioni per latitudine.

 Decremento generale della temperatura in ragione della latitudine.

Il calore che investe tutta la natura, dipendendo dall'azione de'raggi solari, è cosa naturale il supporre ch'egli debba essere massimo là dove i raggi solari cadono perpendicolarmente, e andare scemando in ragione della loro obbiquità. Provano questa supposizione generale i seguenti fatti: la temperatura è qui indicata in gradi centesimali.

| I. Luoghi d'oss. Latitudine |       | Temperatura media |           |             |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------|-------------------|-----------|-------------|--|--|--|--|
|                             |       | dell'anno         | del verno | della state |  |  |  |  |
| Cumana                      | 10 27 | 27° 7             | 26°8      | 28° 7       |  |  |  |  |
| Avaca                       | 23 10 | 25 6              | 218       | 28 5        |  |  |  |  |
| Algeri                      | 36 48 | 21 1              | 16 4      | 26 8        |  |  |  |  |
| Roma                        | 41 53 | 158               | 7 7       | 24 o        |  |  |  |  |
| Marsiglia                   | 43 17 | 15 o              | 76        | 22 5        |  |  |  |  |
| Bordò                       | 44 50 | 13 6              | 56        | 21 6        |  |  |  |  |
| Clermont                    | 45 46 | 0 01              | - 14      | 18 o        |  |  |  |  |
| Zurigo                      | 47 22 | 8 8               | - 13      | 17 8        |  |  |  |  |
| Cristiania                  | 5g 55 | . 6 .             | - 18      | 17 0        |  |  |  |  |
| Pietroburgo                 | 59 56 | 38                | 83        | 16 7        |  |  |  |  |
| Uméo                        | 63 50 | . 07              | - 10 6    | 12 7        |  |  |  |  |
| Enontekies                  | 68 3o |                   | - 17 6    | 12 7        |  |  |  |  |
|                             |       |                   |           |             |  |  |  |  |

È facile lo scorgere che in questi paesi crescendo la latitudine, va decrescendo il calore dell'anno, del verno e della state.

| Latitudine<br>gradi | Temperatura<br>media annual                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 54°                 | — o°.5                                                       |
| 57 - 117            | — 3 o                                                        |
| 64 1/2              | - 9 2                                                        |
| 66 113              | - 12 5                                                       |
| 69 1/2              | - 13 q                                                       |
| 75                  | - 18 5                                                       |
|                     | gradi<br>54°<br>57 . 117<br>64 . 112<br>66 . 113<br>69 . 112 |

L'andamento de' numeri di questo quadro (lassiando una piecola parte agli errori delle temperature media che vi si trovano inscritte) è sufficioetemente regolare. Ammettendo che la stesse legge si osserri tra i 75 e 90 gradi di latitudine, si scorgerà che la temperatura media del polo debb'essere a — 32 centeimali, mentre 70 anoi fa, Mayer la supponere al gr. o. È il celebre navigatore Scoresby, che pel primo ha segonalato l'errore della determinazione dell'astronomo di Gottings.

III. Vedremo in herer che la temperatura dell'aria s'abbassa, a mistrar che ci altiamo sul livello del mare; si giunge quindi ad'un punto in cui la neve e il ghincico non si sciogono in nissuna stagione dell'anno. Per linea della neve si intendono quelle altezze, in cui la nere si conserra tutto l'anno sotto le varie latitudiai. Ora i punti di questa linea, altissimi sotto l'equatore, vanno generalmente abbassandosi in ragione della latitudine.

| Luoghi d'osservazione        | Latitudine    | Altezza della linea<br>della neve in tese |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Ande di Quito                | 1, 31,        | 2460                                      |
| Vulcano de' Paraci pres-     |               |                                           |
|                              | 2° 18'        | 2420                                      |
| Tolima                       | 4° 46'        | 2380                                      |
| Nevados di Messico           | 18° 59'-19° 1 | 2350                                      |
| Himalaya                     | 30° 40'-31°   |                                           |
| Pendio meridionale           |               | 1950                                      |
| settentrionale               |               | 2603                                      |
| Sierra Nevada di Gra-        |               |                                           |
| nata, alla Cima              | 37° 10'       | 1780                                      |
| Etna (macchia di neve        |               | • • •                                     |
| sofamente)                   | 37° 30'       | 1500                                      |
| Caucaso'                     | 42° 43'       | i 850                                     |
| Pirenei                      | 42° 1/2-43°   | 1400                                      |
| Alpi della Svizzera          | 45° 314-46°   | 1370                                      |
| Monti Carpazi                | 49° 10'       | 1220                                      |
| Monti de'Giganti (Slesia)    | 51°           | 825                                       |
| Norvegia                     | 61°-62°       | 85o                                       |
|                              | 67°           | 600                                       |
| ,                            | 70°           | 550                                       |
|                              | 71° 1/2 ma    |                                           |
| sotto l'influenza delle este | ati -         |                                           |
| nebbiose delle coste         |               | . 366 (1).                                |
|                              |               |                                           |

<sup>(1)</sup> Journal des voyages, tom. VIII, pag. 370.

È dunque evidente l'asione della latitudine sui gradi del freddo, nè è necessario aggiungere, che sotto l'equatore la vegetazione sorge ad un'altezza di 1600 metri sopra quella de Pireneti distanti da esso 43 gradi circa; e che meutre ne Pireneti i trovano i bocchi a 233 della linne della neve; in Norvegia, molto più settentrionale, giungono a 172 solamento.

## I decrementi della temperatura non corrispondono sempre agli aumenti della latitudine.

In onta della legge generale dedotta dalla diversa obbliquità de raggi solar, in octa delle osservazioni sopracitate, fa duopo convenire che le temperature locali non seguono sempre i gradi della latitudine: addurrò da prima i fatti, accennerò poscia ne' seguenti capi le cause da cui sonn spiegati.

 A latitudini uguali o quasi uguali non si osservano sempre uguali temperature.

| a) Luoghi d'oss. | Latitudine | Temperatura media |           |             |  |  |  |  |
|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|--|--|--|
|                  |            | dell'anno         | del verno | della state |  |  |  |  |
| Dublino -        | 51 25      | 9 5               | 4 0       | 15 3        |  |  |  |  |
| Londra           | 51 3o      | 10 2              | 4 2       | 13 3        |  |  |  |  |
| Gottinga         | 51 32      | 8 3               | -0 9      | 18 2        |  |  |  |  |
| Upsal            | 59 51      | 5 6               | -3 g      | 15 7        |  |  |  |  |
| Cristiania       | 59 55      | 6 o               | -1 0      | 17 0        |  |  |  |  |
| Pietroburgo      | 59 56      | 3 8               | -8 3      | 17 7        |  |  |  |  |

In questo quadro si vede, per esempio, che il calore della state a Pietroburgo è maggiore di quello di Dublino, benchè sia maggiore la latitudine, ecc.

b) Gli estremi del caldo e del freddo sono più grandi a Pekino che a Madrid, benché le latitudini differiscano di poco, il prima trovandosi al gr. 3g 54, il secondo al 40° 30': a Pekino vi gela tutti i ciorai in dicembre, cennaio, febbraio, e spessissimo in marzo e novembre, il che non succede a Madrid. Questo freddo è prontamente seguito da un calore eccessivo.

c) Tibet: sotto la latitudine di . . . . gr. 26 si prova nel verno un freddo secco e pungente che

non la cede a quello delle Alpi sotto la latitudine di gr. 46 (1).

d) La costa occidentale d'Europa gode d'una tempe-

ratura più elevata, che la costa orientale degli Stati-Uniti d'America sotto uguali latitudini.

# Europa.

| Passi |            | Latitudine | Temperatura med |
|-------|------------|------------|-----------------|
|       | Nantes     | 47° 13'    | + 126           |
|       | Perpignano | 42° 42'    | 15 3            |
|       | Napoli     | 40° 50'    | . 17 4          |

# America settentrionale.

| Paesi     | Latitudine | Temperature |
|-----------|------------|-------------|
| Quebec    | 46° 47'    | + 56        |
| Cambridge | 42° 25'    | 15 3        |
| New-Jork  | 40° 41'    | 12 (        |

(4) Vedremo nel capo seguente che la temperatura decresce, sotto la stessa latitudine, in ragione dell'altezza sul livello del mare. Ora sono le maggiori altezze como segue;

|   | el T<br>dell' |  |   |      |      |         |      | Nelle A   | llpi<br>izzer | nell | a   |      |
|---|---------------|--|---|------|------|---------|------|-----------|---------------|------|-----|------|
| I | 140           |  | π | etri | 7821 | Monte   | Bian | co (Alpi) | ١.            | me   | tri | 4775 |
| ľ | 12°           |  |   | "    | 7088 | Monte   | Rosa | (Alpi)    |               |      | n   | 4736 |
| Ħ | 30            |  |   | 10   | 6959 | Finster | horn | (Svizzer  | a)            |      | n   | 4362 |
|   |               |  |   |      |      |         |      | Suissans  |               |      |     | Acco |

Quiodi nel Canadà, benchè situato sotto la ttessa latitudine che il centro della Francia e le contee più meridionali d'Inghilterra, si prova il freddo più nigido; la terra vi è coperta di folte nevi e durevoli, e il fiume S. Lorenzo è regolarmente agghiacciato in una stagione in cui le acque della Senna e del Tamigi corrono liberamente (1).

Confermano l'antecedente ineguaglianza di temperatura i seguenti fetti:

| i seguenti letti:                       |              |           |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|
|                                         | Nell' antico | Nel nuov  |
| ·                                       | Continents   | Continent |
| I ghiacci ondeggianti ne' mari si in-   |              |           |
| contrano alla letitudine di gr.         |              | 48        |
| I campi stabili di ghiaccio s'incon-    |              | -1        |
| trano a                                 | 75 a         | 80 70     |
|                                         | Nell' antico | Nel nuov  |
| La martora, nemica del caldo, si trova  |              |           |
| in Europa al di là di »                 | 67           |           |
| in Asia                                 | 64           | 60        |
| Il rangifero, esso pure nemicissimo     |              |           |
| dei caldo, non può vivere nella Scandi- |              |           |
| navia al sud a                          | 65           |           |
| In Russia, paese più freddo, viene      |              |           |
|                                         |              |           |

<sup>(2)</sup> Nel Canadà.

<sup>(3)</sup> Description statistique, historique et politique des Etats Unis de l'Amerique septentrionale, t. 1.er, pag. 221.

Non è però vero che l'antico mondo sia più caldo del nuovo anco fra i tropici, come è stato detto da più scrittori: in fatti ecco le rispettive temperature annuali.

### Antico mondo

| Paesi      | Latitudine | Temperatura<br>annuale |  |  |
|------------|------------|------------------------|--|--|
| Senegambia | 14° 4'     | 26 5                   |  |  |
| Madras     | 13° 5'     | 26 9                   |  |  |

#### uovo mondo

| Paesi   | Latitudine | Temperatu<br>annuale |
|---------|------------|----------------------|
| Antille | 16°        | 27 5                 |
| Cumana  | 10° 28'    | 27 5                 |

II. A minori latitudini non corrispondono sempre maggiori gradi di calore, come lo prova il seguente confronto tra la temperatura di Quebec e quella di Buda, Vicona, Praga, Varsavia.

| Città    | Latitudina |            | Temperatura me | dia        |
|----------|------------|------------|----------------|------------|
|          |            | dell' anno | del verno      | della stat |
| Quebec   | 46° 47'    | 56         | - 9 9          | 20 0       |
| Buda     | 47° 29'    | 10 G       | - o 6          | 21 7       |
| Vienoa   | 48° 12'    | 10 3       | + 04           | 20 7       |
| Praga    | 50° 5'     | 9 7        | - o 6          | 20 5       |
| Varsavia | 51° 14'    | 9 2        | — 18           | 20 6       |

È chiaro che a Quebec è maggiore il freddo ed è minor il calore sì annuale che estivo, a fronte del freddo e del calore delle altre quattro città.

Sembra, dice un illustre scrittore, che la geografia vegetale dell'Islanda tra il 63 e 66 paralello corrisponda presso a poco a quella del Finumark o della Lapponia-Norvegiana tra il 67 e 72 (1).

<sup>(1)</sup> Nouvelles annales des voyages 1825, janvier pag 99-100.

 A maggiori latitudini non corrispondono sempre maggiori gradi di freddo.

Cità Latitudine
Bergen (Norregia) 61° 15 II porto e chiuso una volta
all'anno dai ghiacci.

Amsterdamo 52° 22′ 17″
Lubecca 53° 57′ 4
Amburgo 53° 34′ 30″
Kinitalt (Sibrai) 57° 30 freddo nel 1737 — 81° 50

Pietroburgo 59° 56 ..... » — 21 25

IV. I massimi gradi del calore non seguono esattamente la ragione inversa delle latitudini.

| Lunghi d'osservazio-<br>ne riparati<br>dai raggi solari | Latitudine |         | Nome degli<br>osservatori |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------|
| Equatore                                                | . 0° 0'    | + 38° 4 | Humboldt                  |
| Surinam                                                 | 5 38 N.    | + 32 3  |                           |
| Pondicheri                                              | 11 55 N.   | + 44 7  | Gentil                    |
| Madras                                                  | 13 13 N.   | + 40 o  | Roxburgh                  |
| Beit el-Fakih                                           | . 14 31 N. | + 38 :  | Niebuhr                   |
| Martinica                                               | 14 35 N.   | + 35 o  | Chanvalon                 |
| Manilla                                                 | 14 36 N.   | + 43 7  | Gentil                    |
| Antongil (Madagascar)                                   | 15 27 S.   | + 45 o  | Idem .                    |
| Guadalupa                                               | 15 50 N.   | + 38 4  | Gaux                      |
| Veracruz                                                | 19 12 N.   | + 35 6  | Orta                      |
| Isola di Francia                                        | 20 9 S.    | + 32 6  | Cossigny                  |
| Philac (Egitto)                                         | 24 0 N.    | † 43 t  | Coutelle                  |
| Il Cairo                                                | 30 2 N.    | + 40 a  | Idem                      |
| Bassora                                                 | 3o 45 N.   | + 45 3  | Beauchamp                 |
| Paramatta (Nuova                                        |            |         | T ×                       |
| Olanda)                                                 | 33 49 S.   | + 41 t  | Brisbane                  |
| Capo di Buona Spe-                                      |            |         |                           |
| ranza                                                   |            | + 43 7  | Lacaille                  |
| Vienna (Austria) .                                      |            |         |                           |
| Streeburge                                              |            |         |                           |

| 204                |    | PARTE | PRI | MA.  |   |             |
|--------------------|----|-------|-----|------|---|-------------|
| Parigi             |    | 48 5o | N.  | + 38 | 4 |             |
| Varsavia           |    | 52 14 | N.  | + 33 | 8 | Delsue      |
| Franccker (Olanda  | )  | 52 36 | N.  | + 34 | 0 | Van-Swinden |
| Copenaghen         |    | 55 41 | N.  | + 33 | 7 | Bugge       |
| Nain (Labrador) .  |    | 57 o  | N.  | + 27 | 8 | De la Torbe |
| Stokolma           |    | 59 20 | N.  | + 34 | 4 | Ronnow      |
| Pietroburgo        |    | 59 56 | N.  | + 30 | 6 | Eulero      |
| Abo                |    | 60 27 | N.  | + 34 | 2 | Leche       |
| Islanda (Eyafiurd) |    | 66 30 | N.  | + 20 | 9 | Van-Scheels |
| Hindoës (Norwegia  | )  | 68 3o | N.  | + 25 | ŏ | Schytte     |
| Isola Melville     | ĺ. | 74 45 |     | + 15 | 6 | Parry       |

V. La durata del verno non corrisponde sempre ai gradi della latitudine.

| Paesi.                     | Latitudine        | Durata<br>verno, i |      |
|----------------------------|-------------------|--------------------|------|
| Maragha, città persiana .  | 34°               | 9                  | (1)  |
| Pirenei                    | 41° 1/2 - 43°     | 10                 | (2)  |
| Barèges (ne' Pirenei )     |                   | 8                  | (3)  |
| New-Hamsphire (America     |                   |                    |      |
| Settentrionale)            | 42° 42' - 45° 13' | 7                  | (4)  |
| Sette-Comuni nel Vincen-   | 4 1 1 1           | l '                |      |
| tino                       | 45° 20'           | 8                  | (5)  |
| Saint-Etienne ( Dipartim.  |                   |                    | .,   |
| del Rudanu)                | 450 -221          | 8                  | (6   |
| Varese (Prov. di Milano)   | 45° 48'           | 5                  | (7)  |
| Gran S. Bernardo           | 45° 51'           | 8 4 9              | (8)  |
| Sempione                   | 46° 3'            | 8                  | (9)  |
| Svizzera                   | 45° - 48°         | 6 8 9              | (10) |
| Berlino                    | 52° 31'           | 7                  | (11) |
| Cristiania (capitale della |                   | '                  | ٠,   |
| Norvegia)                  | 55° 55'           | 6                  | (12) |
| Ostrobotnia                | 63° - 66 172°     | 7                  | (13) |
| Siberia                    | 49° - 68°         | 9 8 10             | (14) |
| Beja d'Hudson              | 58° - 63          | 9                  | (15) |
| Labrador                   | 62°               | 9                  | (16) |
| Kamtschatka, provincia     |                   | ,                  |      |
| d'Okhoatk nella Siberia    | 59° 20'           | 10                 | (17) |

## NOTE E OSSERVAZIONI.

- (1) Non è ben nota la latitudine di questa città; si sa però, che è fisbbricata tra scoscese montagne; quindi non deve sorprendere la lunga durata de' suoi inverni (pag. 211).
- (2) I laghi citati alla pag, 123 nota (1) gelano nel mese d'agoato, e non sgelano che verso il mese di giugno.
- (3) Questo luogo di bagni rinomati, alto un lirello del mare 1290 metri, composto di 80 case, è abbandonato durante il verno dai proprietari, i quali si ritirano a Luz, alto solamente 760 metri, e vi ritorano nella bella sigione, per affittare le lore case agli ammalati che vanno a que bagni.
- (4) I fiumi sono per lo più gelati dal novembre e talvolta dal aettembre al maggio; il termometro discende a 30 centesiu.
- (5) La neve comincia a cadere in settembre, resta sulla terra sino a maggio e qualche volta sino a giugno.
- (6) Gli abitanti s'occupano otto mesi a fabbricaro nastri, gli altri quattro a tagliaro boschi: osservate quale diversità d'abitudini nasce dalle circostanze topografiche.
- (7) Le vacche rimangono nelle stalle dal 15 novembre al 15 aprile.
  - (8) Nevica non di rado nel luglio.
- (9) La strada non è moi tanto frequentata come in questi mesi, duranti 1 queli vi passano 200 cavalli ogni settimana.
- (40) Per es. a Rhinwal (Cantone de' Grigioni) l'inverno dura 9 mesl; l'erba comineia appena a spuntaro alla fine di giugno, e, pria del principio di settembre, I fieni debbooo essere raccolti.
- Urseren (Vallata d'Uri). Nella parte più bassa della valle l'inverno dora mesi 8, e nella metà degli altri quattro è necessario risesidare le stufe. Tutto il pare, coperto d'eccellenti pascoli alpini, da i più grassi e i migliori formaggi della Svizcera.
  - (11) Dalla metà d'ottobre alla metà di maggio all'incirca.
- (12) Dal novembre al 24 aprilo resta sospesa la navigazione, como bo accennsto altrove.
- (13) I geli cominciano in ottobre e continuano sino all'aprile; la primavera vi è, per così dire, ignota.
- (14) La neve comincia sovente al cedere del settembre, e non è cosa rara di vederia alla fine di maggio.
- (45) Il mare non \( \tilde{0} \) hiero se non cho dal principio di luglio alla fine di settembre; negli altri mesi il ghisocio sui fiumi giunge alla grossezza di 8 piedi.

(16) Il bestiame, se vi fosse introdotto, non potrebbe abhandonare le stalle nelle parti meridionali, fuorebè tre mesi dell'acco.

(17) L'ioverno conincia nel luglio e dura sino al maggio: ma le nebbie del nare mantenencio una temperatura unida, il fresi de nebbie del mare mantenencio una temperatura unida, il fresi non è eccessivo. L'agricoltura non vi ha ottevuto alcun successi nel soche nella parte meridionale, j' orro e l'avena rendono al più de sementi o tre in alcuni terreni scelti, l'umidità impedisce alle spiche di maturare.

Per conoscere l'importanza di queste ricerche, besterà osservare che mentre le terre e le acque sono comprese dal ghiaccio,

Le pesca e la navigatione (1);
Gli opifici mossi dell'acque, molini, cartiere,
goalchiere, filatoi, magli, fucine grosse, seghe e
mille altre macchine ed uso delle arti, sensa
parlare della costruzione degli edifici, giacche
il phiaccio impedisce alle calce di fare presa.
È sonseno l'impiero del buoi e de cavall'

il ghiaccio impeditec alla calce di fare presa. E i sospeso l'impiego de' buoi a de' cavali nella coltura de' campi (P opoca in cui cessano i diacci, è quella in cui è permesso all' agricoltore d' entrare nelle terre co' suoi strumenti e colle une bestie da tiro).

Crescono e seguenti

i seguenti

Consumo di foraggi secchi per le pecore, vacche, cavalli, ecc., la quantità de' quali foraggi richiede proporzionati edifici per conservarli, quindi maggiori dove è più lungo il verno.

Consumo di combustibile nelle famiglie.

<sup>(1)</sup> In Russia il verno dura giorni 230 circa, cioè dal principio d'ottobre al priocipio di maggio, il forte gbiaccio giorni 160. Forucantamente in questi tampi i trasporti si eseguiscono sulla neve col mezzo delle slitte.

Hampshire (Ingbilterra). Una donna filando lana guadagna al giorno soldi 6 nella state, 4 nel verno.

Dalla contea d'Essex, Joung ottenne il seguente prospetto:

Scemano i seguenti lucri

| Filatura della lana   | bel cattivo<br>tempo tempo |
|-----------------------|----------------------------|
| Una donna guadagna al |                            |
| giorno sol            | di 10 6                    |
| Una donna vacchia     | . 5 3                      |

# § 3. Continuazione dello stesso argomento.

Dagli addotti e simili fatti si deducono alcune regole pratiche, attissime a sventare le erronee conclusioni che l'impazienza dell'intelletto umano e l'inclinazione a generalizzare sogliono suggerire: eccone un saggio.

 Dall'eccedente calore estivo non si può sempre conchiudere che scarso debba essere il freddo iemale, e dall'eccedente freddo iemale non si può sempre dedurre che scarso dabba essere il calore estivo.

| Luoghi<br>d'osserva- Latitudine. | Fenomeni<br>della state.                    | Fenomeni<br>del verno.                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ione. 1. Giappone 30°—41°        | Calore insoppor-                            | Il freddo ginnge so-<br>vente a — 18, 75                                                       |
| II.<br>Pekino 39° 34' 4"         | Termine medio dei<br>più grandi calori +    |                                                                                                |
| III.'<br>New-                    | vo 26, 2; nell'ago-                         | male - 1, 2, maggior                                                                           |
| Jork 40° 40'                     | sto supera i 28, u-<br>guale a quello delle | di quello di Milano<br>che e + 2, 4, mentre<br>ne e maggiore la lati-<br>tudine, cioè 45° 28'. |

Luoghi d'osservaFenomeni della state

Fenomeni del verno

IV. Canada 44° 44° -48° 47° Nel luglio e agosto il termometro di Fahrenheit sale a gradi 193 equivalenti a gr. een. 90.

Gela il mercurio, il che indica per lo meno gradi — 39, 5.
Un europeo non può fermarsi alcuni minuti all'aria aperta senza provarne funeste conseguenze.

V. Kalmukia Russa 45° — 48°

Allorche cessano interpolatamente di softiare i venti rinfrescanti, il termometro cent. sale a gradi 50; allora tutta la natura langue, lo spirito e il corpo dell' uomo perdopo il loro elaterio; i eavalli, le varche, gli altri animali a' avvicinano per prestarsi scambievolmente un po' d' ombra che ricusa loro quella regione interamente scoperta.

Talvolta il termometro scende a gr. -25 nelle pianure che frontegglano il Kouma, dove i Kalmucchi sogliono prendere i quartieri d'inverno. Tutto il deserto è allora coperto di alta neve, la quale, allorehė i venti impetuosi l'agitano, rassomiglia a un mare di polve bianehegglaute. Sovente in dicembre e in gennaio vi si godono i più bei giorni di primavera.

VI. Astrakban Il termometro sale talvolta a gr. centesim. 38, 75.

 Il Volga gela si forte, ehe si poò passarlo eon traini carichi.

VII. Irkutek 52° 16' (Siberia)

60 211 1211

Non è cosa rara il termometro edi vedere il termometro alzarsi a gr. scende a gr. -- 50. 42 e 35.

VIII. Mosca 55° 45° Calor medio del. Freddo medio nel la state 4 19, 5, verno --11, 8, mag-mageore di quello di Stodi l'arigi, che e 18, colma, il quale e - 1, mentre la latitudine e molto minore, tudine e molto mag-medio 48" 50°.

Luoghi d'osservazione

della state

del verno

IX. Groep.

Il calore è talvolta si forte ne'bes giorni d'estate, che il catrame si scioglie e sei mesi del verno; e scorre giù pe' bastimeoti, it che noo nelle staoze riscaldate, succede sotto le mi- fio sulle coperte da nori latitudini dell'I- letto stende uoo stra-

I mari che circondago la Groenlandia rimangono gelati nel it freddo inoltrandosi talia e della Spagou. to di ghiaccio.

Al di là del 60° grado sino al 78° (che sembra essere il termine delle terre sbitobili nell'emisfero boreale) non si cono-cono in generale che due stagioni: si prova un lungo e rigoroso inverno, al quale succedono subitamente calori quasi insopportabili, L'azione de' raggi solari, debole in ragione della loro obbliquità, s'accumula durante i giorni estremamente lunghi della state, e produce effetti che non si aspetterebbero fuorche nella zona torrida. Si citano esempi di foreste incendiate dal calore atmosferico, oltre il già ricordato fenomeno della fusione del catrame. All'opposto nel verno si congelano nelle stanze riscaldate i liquori più spiritosi. lo parlo qui degli estremi e della zona in generale, La sona fredda gode d' una calma atmosferica che è ignota nelle regioni temperate: non acquazzoni, non brine, di rado tempeste: lo splendore delle aurore boreali, riflesso dalla neve, dissipa le tenebre della notte polare; i giorni langhi più mesi, benchè magnificamente monotoni, accelerano in modo sorprendente l'azione della vegetazione; in 72 ore la neve è fusa e i fiori compariscono.

2. La posizione d'un paese sotto la zona torrida non esclude sempre una temperatura moderata. Fa d'uopo ricordare quest' idea ai giovani, perchè gli antichi, supponendo che sotto la zone torrida fosse sempre massimo il calore, la dichiararono inabitabile. Vedremo in breve che molte cause si uniscono a scemare il calore anche in quelle regioni, causa a cui gli antichi non facendo rillessione e ponendo per norma ai loro rancoini il solo rapporto tra il calore e la latitudine, giunsero ad una conclusione errones; basti qui dire che a Monte, picciòlo pesee dell'Africa sulla costa di Sierra Leona (lat. 6'3). Paria è somamente temperata, perchè il paese è tagliato da infiniti ruscelli e continuamente rinfressato dai venti del nord, nord-est ed est, i quali giorno e notte gli uni agli altri regolarmente succedossi.

3. La temperatura dolce e regolare non corrisponde sempre alle latitudin iemproste, osia alla distanta media tra le temperature estreme. La Pensilvania, che a visuno degli Stati-Uniti a cede para la riccheza del suolo, l'abbondanza e la verietà del prodotti, si può dire il punto di transatione tra la sona fredda e la sona calda dell'America settentionale: ma si conchiuderebbe a torto d'ella fruise d'un clima temperato: voi vi trovate l'umidità dell'Inghiltera in primavera e l'ardità dell'Africa in estate; alcuni giorni d'a utunno ricordano il dolce clima dell'Italia; ma gli inversi vi presentano i diacci della Sheria. Le sole costituzioni robuste porsono resistere a questi cambiamenti di temperatura.

4. La maxima altexa cui giunge la neve, non è sicunindizo di massimo e costante freddo. Su monte S. Gottardo la neve si accumula dei 20 ai 40 piedi; ciò non ostante, allorchè i veoti soffiano alcuni giorni, piore ancho el gennaio, ed è cosa rara di vedere il termometro di Reaumur discendere a . . . . . . . . gr. — 19 A. Zonte (Alta Engadina) la neve non c'alsa più

di 4 a 5 piedi, e il termometro discende sino a » — 24 e il ghiaccio sui laghi dura dal novembre al maggio.

5. Il gelo in un'acqua non è sicuro argomento per conchiadere che debbano essere gelate tutte le altre nello stesoparet, giacché alla congelarione, e la rapidità delle acque può opporsi, e la loro qualità; quindi le acque tranquille e stagnanti gelano pria che le acque correnti. Nel Salburghese, come in tanti altri paesi, troverete gelati e per lungo tempo come in tanti altri paesi, troverete gelati e per lungo tempo. i laghi, ma non i fiumi, il corso rapidissimo de' quali non soffre i vincoli del ghiaccio.

Maupertuis, nel suo riaggio in Lapponia, dore venes spedito per misurare un arco del meridiano, dice: « Pello « et un village habité par quelques Finois, suprès duquel « est Kittis, la moina élerée de toutes nos montagues: c'etois t la qu'étoit notre signal. En y moniant, on trouve une
grosse source de l'eau la plus pure, qui sort d'un sable
très-fin, et qui, pendant les plus grands froids de l'hiver,
conserve sa liquidité: l'orage nous retournames à Pello
sur la fin de l'hiver, pendant que la mer du fond du
golfe et tous les fleuves étoient aussi durs que le marbre,
cette eau couloit comme pendant l'été (1) (a), »

Armient gode del vantaggio di concorrere a provvedere di diretta Parigi e i dipartimenti della Senna, e della Senna del Oise particolarmente nel verno, perchè la Senna gelado più facilneante che la Somma, i mercanti di Parigi traggono da Amiens quelle darrate che sogliono in altre stagioni condurre per le acque della Senna.

6. La lunga durata del verno non esclude una rapida vegazazione nella cortissima estate. Benchè sia lungo e rigido l'inverno in Livonia e nell'Estonia, la state, benchè corta, riesce calda e i grani sì iemali che citivi giungono a maturità. Nell'ata valiata detta Klosterhal (ed Vorarlberg) la neve copre la terra nove mesì dell'anno; ma in nove o dicci settimane il calore del sole e la bontà del suolo vi fanon germogliare l'erba due volte, e somministrano ciascuna volta abbondante messa di feno.

<sup>(1)</sup> OEuvres, tom. 3, pag. 114.

<sup>(</sup>a) a Pello é un villagio abitato da aleuni fionii, presso al quale è Kitti, la meno clearsta delle notre montagne. La sevramo il nostro regnale. Saleudori, si trora una larga sorgira di arqua purissima che cace da una sabbia finisima, e che dorante i grandi freddi dell'inretmo, conserva la sua liquidià. Quando noi ritornammo a Pello sul finire dell'inverno, intanto che il mare in fondo al golfo e tutti fiomi erano duri come il marmo, questa 'equa scorrera come enllà estate.

### CAPO SECONDO.

## Variazioni nella temperatura per altezza sul livello del mare.

| La graduale elevazione su      | l livello del mare produce gra |
|--------------------------------|--------------------------------|
| duale abbassamento nella temp  | peratura atmosferica.          |
| 1. Milano                      | I. Gran S. Bernardo            |
| Latitudine 45° 28'             | 45° 51'                        |
| Elevazione sul livello del     |                                |
| mare, metri 128                | 2491                           |
| Tempera- annuale . 13 2        | .5                             |
| tura iemale . 24               | - 20 e - 22                    |
| media estiva 22 8              | Nella state gela ogni mattine  |
| 2. Senegal, all' imboccatura   | 2. Quito, città del Perù, ce   |
| del Niger                      | pitale della provincia.        |
| Letitudine 15°                 | o° 13.                         |
| Altezza sul livello del        |                                |
| mare, metri o                  | 2908.                          |
| Calor medio sul termo-         |                                |
| metro di Fahrenheit            |                                |
| gradi 108 1/2                  | 48 al più 5o.                  |
| 3. Messico, porto di           | 3. Messico, città situata a    |
| Cruz (lat. 19° 11)             | l'altezza di 2277.             |
| Altezza sul livello del        |                                |
| mare, metri o                  |                                |
| Temperatura annuale 24,4       | 17 circa centesimi.            |
| 4. S. Domenico (lat. 15° 18'); | 4. S. Domenico: sulle moi      |
| alla pianura il termometro     | tagne alte piedi 600, il te    |
| di Fahrenheit segna gr. 96     | mometro segna gr. 72 (         |
| 5. Chambery, latitudine 45° 35 | 5. Sommità del Nivolet, mo     |
|                                | tagua vicina a Chamber         |
|                                |                                |

Appariscono i fiori in marzo.

- 6. La coltivazione de grani ne dintorni di Valzbourg (lat. 47°. 48') giunge sino all'ultezza di metri 780 a 975.
- 7. Auch (ai piedi de' Pirenei francesi) alto metri 220
- Raccolta dell'orzo verso il 15 di luglio.
- 8. Domo (nel Novarese) alto metri . . . . 305 Viti lussureggianti e fertili broli . . . . . . . . . .
- Savona; altezza sul livello del mare o; la pesca fragrante e il poppone saporoso adornano le mense degli abitanti in luglio.
- Nella stessa regione la vite all'altezza di metri 500 in buona esposizione da ancora un vino che ha del liquore.
- L'ulivo matura sino a m. 200
  ro. Sul piano di Colico (all'estremità superiore del
  lago di Como), alto metri. 212
  si fanno due messi all'anno.
- L'abitante di Tripoli (latit. 32° 53) vede sotto le sue finestre cariche di fiori

- 6. Al di là de metri 975 la fusione delle nevi è troppo tarda, i calori troppo corti, perchè si possa, confidere alla terra qualche grano con speranza di successo.
- L' orzo è tuttora verde ni 15 d' agosto. 8. Sempione, alto metri 1470
- Non giungono a maturità i pomi di terra.
- Montagne d'abeti e di Jarici vicino a Savooa; all'altezza di metri 1000 n 1500; la fragola comincia appena a maturare in Inglio.
- Nella stessa regione all'altezza di metri 700 il frutto della vite non giunge a maturità; il enttagno domestico non matura più a metri 600 10. Sul vicino monte Legnone, alto metri 2569, non si volgono che pochissime
- 11. Nel ceotro dell'Asia sulle coste del paese dei Mantchoux (lat. 49) trovò il de

erbe.

e di frutti le melarancie, e sorgere sulla sua testa il monte Libano alto metri 2906, coperto di ghiacci e di neve. la Perouse la neve in agosto, altri nella Kalmukia la terra gelata alla profondità di 2 pollici; i quali fenomeni provano la grande altezza di quella regione (2).

### NOTE E OSSERVAZIONI.

(1) Decremento particolare del calore a diverse altezze delle montague del globo.

| Asetanione arcosta-<br>tica a Parigi<br>Chimborazo<br>Pieco di Teneriffa<br>Pieco di Teneriffa<br>Monte Bianco<br>Etna<br>Monte perduto<br>Pieco del mezzodi<br>Puy-de-Dôme | Luoghi<br>d'osservations                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Francia America meridonale Canarie Ibid. Svinzera Sicilia Pirenei Ibid.                                                                                                     | Paui                                                                  |
| 6 979<br>5 879<br>3 729<br>3 729<br>4 374<br>3 237<br>3 117<br>2 613                                                                                                        | Altezza della colonna<br>dell'aria in metri                           |
| +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++                                                                                                                                     | Tempera-<br>tura<br>inferiore                                         |
| ++++ ++                                                                                                                                                                     | Tempera-<br>tura<br>superiore                                         |
| 174<br>201<br>226<br>184<br>140<br>178<br>167<br>164                                                                                                                        | Altezza per ogni grado<br>centesimale di raffredda-<br>mento in metri |
| Gay Lussac Hamboldt Cordier Humboldt Sausaure Idem Ramond Idem                                                                                                              | Ostervatori                                                           |

Paragonando la temperatura inferiore colla superiore, si acorge chesta è contantencule saiore; osservando la penultima colonna si vede: 1.º che ad ogni grado centesimale di raffiredamento corrispondono alteras diverse; si clic e contrario all'apinione comune; 2.º che in una colonna d'aria al un terti 1056 a 1979 si contano, per termine medio, 176 metri per ogni grado centesimale di raffreddamento.

Le persone che frequentano le montagne, osservano giornalmente in autunno e al principio della primavera, che la stessa nube, la quale si risolve in pioggia nelle vallate, copre di neve i monti che sonò loro vicini.

La Corea, beneite giaccia sotto la latitudico dell'Italia, ha uoa temperatura freddissima, e se ne incolpano le montagne ch'esas racchiude: si accerta che nella parte settentrionale code la neve in si gran copia, che è necessario scavare sotto di essa delle strade, oude passare da una casa all'aitra.

(2) Le piaote delle pianure hanno perduto i loro petali, quando nelle loro simili aolle montagne non as reggono ancora apparire le prime gemme. Talora nel fondo delle valli ai taglia il guaime, quando

sulle alte montagne non si miete accera il primo fieno. Un semplice copo d'occisio, fice Drales, basta Livolta per osnerrare la tardanza della regetatione in ragione dell'altezza. Segocació la strada di Lourde a Pierrellita, si vode, la dove 'apre la valle d'Argelez, una montagna coltivata dalla soa base sino alla sua estrema nommità, la quale ci altissima. Verno la fine di logicio le spiche del fumento sono perfettamente mature alla base di questa montagna; un po p'inì alto ese cominciano a bionelegguera proceedendo più in na, si trovano appena shucciste. Finalmente case verdeggiano tuttora, e il loro coltre è indebolise insemibilimente, sino al panto in cui le nubi tolgono al guardo dell'osservatore i pomi di terra che coronano questa casia della regettasione Cherription da Provinsier, s. L'argi-

pag. 226, 227).
Quasi tutti i viaggiatori visitando i monti, hanno la precanzione di munirsi d'abiti caldi, e spesso fanno uso del fuoco nella state.



#### CAPO TERZO

## Continuazione dello stesso argomento.

I diversi vegetabili amano diversi gradi di calore, come abbiamo già detto.

Ora in generale il calore scema in ragione degli aumenti della latitudine e dell'altezza.

Quindi si veggono allignare diverse piante in zone particolari.

Queste zone sono taoto più alte, quanto è minore la

latitudine, e tanto più basse, quanto la latitudine è maggiore.

Ne' seguenti esempi si veggono unite insieme e la latitudine e l'altezza.

| 1. Messico, iai. 19 al 22.                           |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| Lo zucchero, il cotone e sopratutto il               |      |  |  |  |  |  |  |
| cacao e l'indaco non prosperano abbon-               |      |  |  |  |  |  |  |
| dantemente che all'altezza sul livello del principio |      |  |  |  |  |  |  |
| mare di metri 6 ad 800                               | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| Il frumento d'Europa » 1400                          | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| Il fico d'Adamo, pianta benefica che                 |      |  |  |  |  |  |  |
| costituisce l'alimento principale degli abi-         | 4    |  |  |  |  |  |  |
| tanti de' tropici » t                                | 1550 |  |  |  |  |  |  |
| Le quercie del Messico 800                           | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| I pini non discendono verso le coste                 |      |  |  |  |  |  |  |
| di Vera-Cruz, e non prosperano che a                 |      |  |  |  |  |  |  |
| metri                                                | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| II. Pirenei, lat. 42 112 al 43.                      |      |  |  |  |  |  |  |
| Quercie                                              | 700  |  |  |  |  |  |  |
| Faggio (fagus silvatica) 700                         | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Abeti (pinus abies) n 1000                           | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| ad anche a                                           | - 0  |  |  |  |  |  |  |

Alcuni fruttici, tra i quali il rodadendro, osano sorgere sopra quell'altezza, ed avviciparsi ai deserti dove finisce la vegetazione. Il limite del loro impero, secondo che opina Ramond, si trova ne' Pirenei, come nella Svizzera, all' altezza di metri 2200. Il ginepro è il solo arbusto che affrontando l'aridità del suolo e il rigore del clima, osi oltrepassare quel limite fissato dalla natura. Le piante erbacee vanno più in alto; la silene acualis abbella la fosca fisonomia delle roccie più alte; e negli intervalli che lasciano tra loro i ghiacci e le nevi, si vede la gentiana, il renunculus parnesifolius, la potentilla nivalis, l' arenaria cerastoides, la viola biflora, il renunculus alpestris, la reseda sesamoide, e più saxifragae ed altre piente alpine e boreali. Quindi, se ai piedi de' Pirenei si respira l'aria profumata dal timo, dal resmerino, della lavando, dalla melissa, dal serpillo, dalla salvia, dalla menta ecc., piante meridionali, si trovano sulle cime de' suddetti monti le piante polari. Quindi nella Flora della Groelanda ed in quella della Provenza fa duono ricereare la descrizione dell'immensa copia di piante che coprono le montagne de' Pirenei.

## III. Finnmark, latitudine 70°

|   | Abett .  |      |      | ٠ | ٠.    | • |    | <br>, + n | elrı | 100  | - | 30 |
|---|----------|------|------|---|-------|---|----|-----------|------|------|---|----|
|   | Piei .   |      |      |   |       |   | ٠  |           | 9    | 266  | - | 40 |
| > | Betula o | bec  | ola  |   |       |   |    | <br>      | n    | 400  | _ | 50 |
|   | Beola ne | na   |      |   | <br>٠ |   | ٠, | .5. 4     | 99   | .500 | _ | 60 |
|   | Linea de | lle. | nevi |   | •1    |   |    |           | . 35 |      |   | 10 |
|   |          |      |      |   |       |   |    |           |      |      |   |    |

Giuta la teoria di Ramond, la scala della vegetazione non debb' essere determinate ad un'alteza assoluta sul livello del mare, ma ad un'alteza relativa sisto la linea della nere , cosicchè alzandosi od abbassandosi quella linea, s'alzano relativamente e s'abbassano le zone occupete della vario piante.

A queste idee ingegnose, confermate in gran parte dall'osservazione, sono state opposte più obbiezioni che certemente non le distruggono, ma ne modificano, quasi direi, l'espressione. Dapprima M. Schow insiste, acciò si faccia distinzione tra la linca perpettus delle netri e la linca del ghiaccio, giacchè masse di ghiaccio discendono e si conservano sovente in situazioni più basse di quelle delle foreste, od anche a livello de' campio coltivati. Di e ho vediste, dice questo servitore, solamente all'altersa di 1000 piedi sella Norregia tra il 60 e 61 grado di lattitodia cella vallata di Eusthure di Juste, diocesi di Bergen, mentre gli alberi si trovano all'altersa di piedi 3200 sotto la suddetta lattitudio.

Al quale riflesso aggiungerò i seguenti fatti. la Valmacupaga, oltre Pecceto, trovasi il ghaecio del Moste Rosa: ora non solo a' piedi del ghiacciaio abocca di sotterra un gran getto d'acqua detto il Fontanone, ma quasi in mezzo al ghiacciaio medesimo sorgono magnifici boschi di larici, che consumansi nella valle stessa, atteso la difficoltà de' trasporti.

Nella Svissera l'immenso colle di Balme che termina la vallata di Chamousy al norde-st, alto a Goo metri all'in-cirea, è copeito di verdora in tutta la sua esteusione. Molto più notto si trova la vallata di Trient: sullid al più selvag-gio di questa gola; montagne di gishuccio o di mere foreste la chiudono in modo che non si vede luogo d'uscita. All'ostemità merdionale si estende per gran tratti un gibiaccioi d'onde esse un torrente: si veggono qua e là alcune miserabili capanone di legoo, circondate da prati pei bestiami e da piccoli campetti d'orno, avena e pomi di terra per giu uomini. Qui troviamo dunque la vegetazione alla stessa al-tessa de gliuccioi e sopra i gibiacciai.

Più fatti inducono anco a dubitare, se la linca delle neti perpetue debba essere riguardata come il limite della vegetazione, Ficochè i fluidi vegetabili si mantengono in istato di liquidità, la vegetazione è possibile. Molti muschi terrestri o licopodii crescoso nel nord sotto la neve, e vi crescono pure i licheni che servono d'alimento al renno. Non è cons rara di redere il nocciolo infore na legennio o febbrio no d'ulfredolo come l'osservò Lhéritier. Il galanthus nivalis, il trollius europacus e diverse piante alpine, sollevano e bucano la neve per aprire i loro fiori. Un viaggiatore parlando delle Alpi Scandinave soggiunge: io non ho mai trovato una posizione, per quanto alta si fosse, dove non abbia scoperto il licopodio, a meno che non fosse interamente coperta dalla neve, e sovente anco si scorgono questi vegetabili sotto di essa. lo porto dunque opinione che si darebbe prova di maggior esattezza dicendo: la neve nasconde la vegetazione od impedisce il viaggiatore di scoprirla, piuttosto che dire: la vegetazione cessa a tale altezza; e siccome si trovano piante nelle caverne e nelle miniere più profonde, dove il raggio del sole non penetra giammai, ugualmente che nel fondo del mare, perciò io non veggo il motivo per cui i vegetabili dovrebbero rimanere privi di vita, allorchè un inviluppo di neve dall'asprezza del freddo li difende.

Lo stesso scrittore, parlando delle Alpi Norvegie, diec: la riviera che discende dal Tronfield (Monte del trono), e che traversa il Tydal, non tardo a farci prevedere ciò che un botanico poteva sperare di ritrovare sulle alture. Infatti, aimili agli spioni, e riviere discendono dalle montagne portado seco i grani delle piante delle alte regioni, e il depongono sopre rigoni più basse, dore questi vegetabili giungono sovente ad una perfezione maggiore che nel loro luogo natio. Se le riviere diteoprono così ai botanici le ricchezze delle montagne, esse gli inducano in errore, allorché, sull'essempio di Humboldt, essi vogliono determinare i gradi d'altexa tra' quali sono circoscritti i limiti di certe piante, e quando all'opposto si calcola con Ramond l'altezza d'un luogo, dalle piante che vi crescono (1).

Le quali cose ho lo voluto ricordare ai giovani, non già cello scopo d'accusare di falsità le idee d'Humboldt e di

<sup>(1)</sup> Annales des voyages, t. XXII, pag. 142 152.

Ramond, ma affine d'indurli ad esaminarle con attenzione e confrontarle col paese che prendono ad osservare.

Intanto sembrano fuori di duthio le seguenti massime: 1.º Dall'equatore sino ai poli il calore decresce in ra-

gione dell'alterza sul livello del more; 2.º Non si trovano alberi sopra la linea delle nevi per-

petue; . . . . . .

3.º La vegetazione è possibile al di là della linea delle nevi; così nelle Alpi della Lapponia, si trova il renunculus glacialis a 500 piedi, e i licheni ombilicali a 2000 piedi sopra la lipea suddetta (1).

#### CAPO TERZO.

Variazioni nella temperatura per esposizione

Per conoscere gli effetti che l'esposizione può produrre sulla temperatura d'un paese, bisogna ricordare che questa, in pari circostanze, dipende:

- . 1.º Dall'azione del sole: 2.º Dall' azione de' venti.
- L'azione del sole riesce tanto più intensa:
  - 1.º Quanto è più diretta;
  - 2.º Quanto è più durevole.

I. Ciascuno sa, che il calore è massimo, quando i raggi solari cadono perpendicolarmente, e va seemando in ragione della loro obliquità. Un colle inclinato 45 gradi verso mezzodi, supposto il sole alto gradi 45, riceve i raggi solari perpendicolarmente, mentre una pianura ricevendoli sotto l'an, golo obliquo di gradi 45, rimane colpità con energia molto minore: ed un colle inclinato al nord gradi 45 solamente.

<sup>(1)</sup> Annales des voyages, L. XIX, prg. 254 256.

sad'i (seco dai raggi solari sotto negolo ancora più obliquo, contiche questi detrocciorariono tulla sua superficia intere di pereuoterla. Se il terreno è ancora più inclinato al nord, egli uon riceverà isicua raggio e rinantrà costantemente nell'ombra. Queste differenze, di giù sensibili sei opesti cio-line, divengono molto maggiori nelle regioni coperte d'alte montagne.

Vha un'altra circostanza che merita d'essere osservata. L'angolo d'incidenta de'raggi solari è besiè determinato dall'esposizione del terreno per un dato istante del giorno, ma egii cambia coll'andamento diurno del sole. Il colle che la mattina ricevera i raggi solari solto un angolo retto, li ricere di già obliquamente a meznodi, e forse dopo merzodi non li riceverà più che superficialmente ed alla siggigia. Succederà precisamente il contrario si colli esposti a tramontana. Questo circostanza trae seco conseguenze rimère-chevolissime: econo qualcana.

Ogai esposizione occidentale (dal sud-ovest al nordovest) debb sestre, in pari circostanze, più calda che l'esposizione orientale corrispondente. Infatti i raggi del mattino, che direttamente colpiscono i colli esposit a l'evante,
debbono consistate i il fieddo che durante i en notte vi à esecumulato. Allorchè l'atmosfera, dopo meszodi, è giunta
al suo più alto grado di riscatdamento, il raggio solare non
viene a concentrare questa massa di calore sus terreni orientalmente situati, giucchè egli non vi cade sopra che in modo
obliquo. All'opposto i colli che guardano l'occidente, hanne
di già fatto provvista di calore durante il mattino, e allorchè il raggio solare viene a percuotetti direttamente, unendovi tutto il calorico dell'atmosfera, lungi di dover vincere
qualcho ostacolo, tutto f'aroricce la sua arione.

Sensa discondere a più minute spirgutioni; osservetò solamente che in furza dell'accennato principio le esposizioni sud-aud-ovest e sud-ovest debbono essere, in pari circostiaize, le più calde di tutte, mentre all'opposto quelle del sord-est debbono essere le più fredere le più fredere.

II. Nos m'arrested qui a svilappare l'aione de venti, giacchè ne paderò in un capitole a patei: ciascuno però compreade che i venti avendo diverse direzioni, e conduceado ora freddo ed ora calore, secondo i paesi da cui provengono, la loro asione debb' estere diversa in ragione della diversa espositione e forma de paesi che essi vanno a percuotere.

### Variazioni nella temperatura per esposizione.

### in più 1.º Regioni montuose delle

alpi marittime rivolte al sud ed all' est.

Accarezzate dal soffio tienido e molle del sud e del-

pido e molle del sud e dell'est, sorgono rigogliose le viti e gli olivi alla base e sui fianchi. 2.º Alpi Greche dal lato

del Piemonte.
Terreni caldi e fertilissimi.

3.º Pirenei spagnuoli espo-

sti all'influsso del mezzodi. Nevi nè molto estese, nè molto durevoli; vi si godono tutti i piaceri della primavera.

Gelsi ed olivi . . .

4.º Pendio Meridionale della catena de' monti del Tibet e del Kashgar.

L'occhio scorre sulle sottoposte pisnure dell' Indo, ridondanti di vegetabili di ogni specie e rigogliosi.

## in meno

 Regioni montuose delle alpi marittime rivolte al nord ed all' ovest.

Soffiano gli aquiloni.

I terreni producono a stento segale ed orzo.

2.° Alpi Greche dal lato

della Savoia.

Terreni freddi e sterili (1).
3.º Pirenei francesi esposti
a settentrione.

Immensa quantità di neve e di ghiaccio: in mezzo di essi passa il montanaro francese la primavera.

Pomi e peri piccoli, ma copiosi.

4.º Pendio settentrionale della catena de' monti del Tibet e del Kashgar. L'osservatore vede le sterili e selvagge steppe o deserti della gran Tartaria.

5.º Monte Rosa. L'esposizione al sud vale ad intertenere la vegetazione in siti varie centinaia di piedi più alti che al nord.

6.º Sul pendio degli Appenini, dal lato della Liguria, il termometro sulle sponde del mare non discende al di sotto di gr. - 3 1/2.

7.º Locarno, eccellentemente esposto al sud-est, difeso dal nord, gode, a malgrado della sua latitudine di 46° 103, d'una dolcissima temperatura; e gli agrumi stessi nel verno non maggiori cautele richieggono che a Roma, la cui latitudine è di soli 41° 53'.

Può influire su questa temperatura la posizione di Locarno, situato all' estremità superiore del Verbano o lago Maggiore.

8.º Atene fruisce d'un cielo senza nubi e d'una primavera perpetua.

o.º Alla distanza d'una giornata da Tripolizza, il sole brilla e la violetta fiorisce sulle pianure d' Argo.

5.º Valtellina. La sponda sinistra dell'Adda, perchè più fredde, è coperta di castagni, mentre sulla destra lussureggiano le viti (2).

6.º Sul pendio degli Appenini, dal luto del Piemonte, il termometro discende talvolta sino a gradi - 12 e - 13.

7.º Paragonando le fasi della vegetazione della costa Europea del Bosforo con quelle della costa Asiatica si scorge che il calore debb'essere minore nella prima, giacchè lo sviluppo de' fiori, delle foglie e de' frutti ritarda di più mesi, ed i prodotti men vigorosi si mostrano, maggior tempo richieggono per isvilupparsi e per giungere al perfetto grado di maturità.

8.º Corinto soggiace a vento freddo e si mostra coperto di ghiacci.

a.º Tripolitza.

Clima più freddo e più nebbioso che quello d'Inghilterга (3).

### NOTE E OSSERVAZIONI,

(1) La Statzera, più che qualunque altro paere, dimostra, quanto induir posa salla, lemperatera in più e in meno. Pequotione, giaccia nel suo stretto recinto il suolo e le produzioni racchiudonai del hord è rel sud i red giro di sette do tore vi si percentrono i diversi ciliari partiti altrivo tra i gradi 30 e 40 di latitudine: un'escuriacio d'unai sular giorniata più condurre il vinggiatore nelle regioni aggiunecate dello Spitzberg e largi provare i calori ardenti del 50 riggal profi si hatalo di recourre qui i lichesti dell'halmada e la Propunta dell'apperica meridionale, di sentire e sal luono delle value gle distruttivi nel silvano parenterole d'una natura unorta, ed ora il canto della ciclea siriliana.

(2) Si direbbe che la natura si compiacque di formare quella bella catena di colline, che attraversa la Borgogna. Esse si uniscondi le'une alle altre col mezzo di valli di si dolce pendio, che appena l'osservatore lo scorge. Bivolte al sud-est aresentano nella loro unione la forma d'un arco disteso, sul quale i vigneti che esse racchiudono, si trovano, da una parte, riparati dai freddi piecanti del nord, dai venti procellosi del nord-ovest, e dalle pioggie fredde e frequenti dell'ovest; dall'altra, esse godono, più a lungo che in ogni altra esposizione, degli sguardi del sole, circostanza tanto più felice, che una gran massa di luce e di calore dureyole sono i primi agenti che la natura impiega per condurre il sugo a perfezione, quindi vi si colgono i vini più rinomati. Le quali cose debbonsi ricordare, perche alenni proprietari concepirono speranza di corre ne' loro poderi vino di Borgogna, facendo trasportare dalla Borgogna le terre e le viti ebe vi si coltivano, contando per mulla l'influsso dell'esposizione e degli strati interni del suolo.

(3) Tra gli elementi dell'oposizione annoverare si debbe la vicinazza di regioni unide o sceche, edde o fredde, terretari o marit, time, essendoche sui peti eirossinti più o meno direttamente influsisono; e erriamente durebbe prova di essere straniero si fronziera del nostro globo, chi i confisi piùtie degli Stati ingurdasse come confisi della natura, e rendendo ragione, p. e. della temperatura d'un parse, non ossasse cerezare le cause front della nature.

L'enorme diminuzione di calore che nella parte settentrionale dell'antico continente si osserva dirigeudosi verso l'est sotto le stesso latitudini, si debbe in gran parte attribuire alla possione di questa massa di terra. La parte occidentale è riscaldata dalla vicina Africa, la quale, simile ad immensa fornace, distribuisce il suo calore all'Arabia, alla Turchia, all'Europa. All'opposto l'Asia nelle sue estremità di nord est da freddi estremi è compresa; e ne è la maggior cagione il non avere essa terre, da questo lato, che si estendano verso l'equatore. Se la Groenlanda sotto il 60° gr. di latitudine, a malgrado della sua esposizione meridionale e vicinanza di mari, ha un clima più rigororo che la Lapponia sotto il 72º in esposizione settentrionale, qual altra cagione puossi assegnare a questo fenomeno fuorche la separazione della Lapponia dalle terre articoe per mezzo d'un vasto mare, mentre la Groenlanda si estende probabilmente; allargandosi, verso il polo o almeno il gr. 82º di latitudine? L'America aettentrionale ha poché terre situate nella zona torrida, ha poche comunicazioni coll' America meridionale; finalmente essa si estende probabilmente all' ovest della baia di Baffin verso la Groenlanda; e questa parte del nuovo mondo non presenta gran differenza di clima relativamente all' Europa.

## CAPO QUARTO.

Variazioni nella temperatura per forme superficiali.

### in più

in meno

- 1.º Ne' terreni pendenti, scendendo agevolmente le acque, non succede molla evaporazione, quindi resta all'atmosfera il suo calore.
- se concavi, stagnando le acque, Pevaporazione è costante,
   quindi minore la temperatura.
- 2.º La temperatura si alza nelle città, sì perchè al calore diretto a' unisce il calore riflesso de' raggi soluri ripercossi dalle muraglie, dai pavimenti, dai gar galleggianti nell'aria, sì pel concorso della popolazione (1, 2).

2.º La temperatura si abbassa nelle campagne, sì perchè in terre soffici e in tulti i punti bucate v'ha più concentrazione che riflessione di raggi, sì perchè le erbe e le piante verdeggianti ne assorbono una gran parle.

- 3.º La montuosa e sterile catena del Maksutam, che circonda il Cairo dal lato dell'oriente, riflette sopra quresta
  città un calore sofficante; sacittà our calore sofficante; un'aria
  infocata, ed è forna aspettare
  la notte per godere di qualche freschezza (3).
- 4.º Le alpi arrestando à venti del nord, guareotiscouo all' Italin il suo felice clima e la doppia produzione delle sue
  - messi. 5.º Il riparo che prestano le montagne contro i venti, può riuscire nocivo per eccesso; e ciò succede quando formando esse, quasi direi, degli imbuti, da un lato accrescooo immensamente la riflessione, dall'altro chiudono il passo a venti, che potrebbero rattemprarne l'effetto. Nelle strette vallate del basso Vallese, da Sion sino a Fouly, i raggi solari sono talmente chiusi e riflessi, che ivi si sperimenta l'eccesso del calore che ho accennato alla pagina 169. Questa parte del Vallese è affatto inaccessibile ai veoti del nord, e soli quelli dell'est, del sud e dell'ovest vi si fanno sentire (5).
- 3.º Benchè Vienna si trovi quasi stot la latitudine d'Orleans, pure il freddo vi è più nel veruo, e solo entro il giro di due mesi, y is i provaso nella state forti calori. Questa temperatura si attribuise ano no solo all'elerazione di Vienna, alta 450 piedi sul livello del mare, ma anco alla corona di monti e d'alti colli che da tutti i Jati la circondano, e sui quali le nevi e i diacci si ammassano e si consersano e si consersano e si consersano e si consersano.
- lungo tempo (4). 5.º Se le contrade centrali e meridionali della Russia sono soggette a freddi sproporzionati alla loro latitudine ed esposizione, tra le altre cause debbesi citare la mancanza di uoa cateoa montana, che indebolisca l'azione de' venti glaciali, provenienti dal mar Bianco e dai monti Urali. La Siberia si trova in caso differente. ma ancora più sfavorevole: essa è inclinata al nord, per conseguenza aperta ai venti del mar Glaciale: nel tempo stesso il suo immenso pendio è coronato dai monti Altai che impediscono ai venti freddi d'andarsene, e arrestano quelli dell' Asia meridionale (6).

#### NOTE E OSSERVAZIONL

- (1) Le contrade di Benarea molto strette, le sue case altissime, molte delle quali hanno cinque pinai, le pietre di cui sono cottate le ane muraglio, quindi le doppie e triple riflessioni de'raggi solari, i conconcrono, colla sua posizione geografica, a rendervi insopportuoi il calore dal marno al giugno, epoca in cui cominciano le pioggie (Boste de l'India, pag. 303, 331).
- (2) Osservazioni fatte a Londra dimostrano, che la temperatura media è diversa ne'differenti quartieri di quella capitale pel solo effetto del maggiore o minore numero di individui che vi abitano. Il imite del calore

nella parte più abitata è gr. 10,50
nella parte meno abitata » 8,89
Differenza 1,61

In generale Puomo influiree lentamente, ma polentemente solla in generatura dell'aria, regolando Il corso de'itumi, asciugando paludi, diradando boschi, fertilizzando terre, aprendo opportune comunicazioni a venti disperditori di misami, chudendole ad altri apportatori d'ecccasivo fredho; ecc.

- (3) Use extent di montagne che attriata per la monotonia delle un summità bigicie, preserva Tolone, darante il verno, dal soffio agginacciato del nord, ma vi cagiona in estate un eslore impopriabile colla riverberazione del raggi del mezcoli. Fabricius attesta che notla attesa Norrega il olle ristatto delle roccie e esgione di incomodo e di insoffribile calore, benche di breve durata (Foyage en Norwége, pps. 198).
- (d) Guadix, città della Spagna, nel regno di Granata, lat. 37º 54': la vicinanza di freddissime montagne è causa per cui l'aria non vi è ai calda come nel restante del regno; da ciò proviene che non vi creacano ne melaranci, nè olivi.
- (3) Totto il cantone d'Uri, incliuso tra alte montagne, benché più che i aosì vicini i isoluti nei couer delle Alpi, pare è fertile più di casi, e la campagna vi è generalmente di 15 giorni più precoce che a Lucerza, il che ai attribuisce in parte ai vento caldo del sud, cui la vallata principale Issana libero il passo, in parte, alla rificulose di raggi che, concentrati in quelle strette vallate, triplicano nella state Peffetto del calore.
- (6) La vite potrebbe tollerare la temperatura di Kief e di Saratof (nella Russia), benche la prima città giascia sotto il 50° 27', e

la seconda 51º 45º di latitudine settentrionale; ma tutti gli sperimenti provano, che cou una grande estensione di viti non vi riuscirebbe giammai, o non darebbe che vino di pessima qualità. I paesi che producono i rinomati vini del Reno, della Mosella e il vino di Stein, si trovano, a vero dire, sotto la stessa latitudine che le suddette città, ma la situazione del paese e la direzione delle montagne aplegano la differenza nelle produzioni. Una catena di montagne e le foreste dello Spessart riparano le sponde del Reno dal venti del nord: le montagne della Turingia e della Boemia proenrano ai paesi di Bamberga e Wnrtzburgo la stessa temperatura di cui gode l'alta Italia. Per la stessa ragione il palatinato di Semlin in Ungaria dove cresce il Tokay, è preservato dai monti Carpazi dal rigore del verno; mentre all'oppoato nissuna eatena di montagne fa riporo alla Russia contro i venti d'est, del nord e nord ovest, Eila è questa la cagione dell'immensa differenza nella temperatura delle accennate regioni : essa è nociva a totte le piante dilicate e appratutto alla vite.

### CAPO QUINTO.

Variazioni nella temperatura per indole del suolo e suo stato superficiale.

Variazioni in più

Variazioni in meno

1.º Ne' terreni calcari bianchicci, nelle pomici, ne' tufi, ra sovente spogli di vegetabili, e di vegetabili rigogliosi, v'ha t riflessione di luce e di calorico, quindi aumento di temprentura.

1.º Ñe' terreni argillosi nericci o più o meno foschi, quasi sempre ricchi di vegetazione, v' ha assorbimento di raggi solari, quindi decremento di temperatura.

2.º I terreni pietrosi, sabbiosi, calcari, leggieri, lasciando libero corso alle acque, non conservano umidità, quindi scarsa è l' evaporazione, per consegueuza è minimo

2.º 1 terreni argillosi non lasciandosi facilmente penetrare dalle acque piovane, queste rimangono più a lungo sul suolo, quindi assorbimento di calorico, quindi decremento l'assorbimento del calore.
Molte provincie della Francia debbono in parte la loro
temperatura secca e salubre
al loro suolo sabbioso calcare
generalmente leggiero. I terreni sassosi non somministra-

no gran copia di vapori. 3.º Sulla costa orientale della penisola Indiana, detta costa del Coromandel, il massimo calore giunge a 37 e 38; il calor medio a 27 e 28. Dal principio di maggio sino alla fine d'ottobre, un calore eccessivo comincia alle ore o del mattino e non finisce che alle o della sera. Concorre a produrre questo calore eccessivo, la sabbia aridissima che copre quella immensa spiaggia, e la copre nella larghezza di due miglia, talvolta d'un solo.

La sabbia sulle sponde dei fiumi e del mare giunge spesso in estate alla temperatura di gr. 65 e 70 centesimali.

I desetti dell' Arabia Petrea, il Biledulgerid, il Sahara non sono inabitabili se non a motivo della vasta loro nudezza, cioè della sabbia ardente e sterile che ripercuote tutti i raggi del sole. di temperatura. Il gran freddo e l'aria malsana che regoano ne' governi d' Astrakhan e d' Orenburgo (Russia), vogliono essere in parte ascritti alla natura del suolo.

3.º Sulla costa del Brasile, della Guyana e d'una parte di Venezuela, il massimo calore non eccede li gr. 31 e il medio li 26, benché giacciano sotto le latitudini della costa del Coromandel, A Cayenna, a Surinam (lat. 4 e 5), a Veracruz nel Messico (lat, 19) le osservazioni raccolte da Humboldt portano il calor medio a 26, 5 e 28, 4. Questo minor calore dell' America equatoriale, a fronte di quello della succennata costa Indiana, viene con ragione attribuito alle immense foreste che cingono le rive delle regioni equatoriali, foreste, le quali pel loro colore tirante al bruno e molto più per la loro immensa evaporazione, abbassano la temperatura dell' atmosfera, oltre di attrarre i vapori sospesi nell'aria e condensarli in nebbie e nubi (1).

4.º Paragonando nelle Indie la temperatura de piani erbosi, de campi coperti di caffe, ecc., con quella che si fa sentire nelle campago dove furono tagliate le canne dello succherò, si scorge in questa una superiorità di 20 gradi centesimali.

-4.º I terreni paludosi ed anche sabbiosi ma pregni d'umidità, per conseguenza produttori di nebbie moleste e insalubri, sono la ragione per cui l'inverso nell'Olanda, sotto 52 gradi di alitudine, riesce sovente più spiacevole che quello delle isole Danesi sotto il 55 (a).

#### NOTE E OSSERVAZIONI.

(1) Perciò la diminuzione delle foreste, per se stessa, addolcisee il rigore del clima, ed è questo, o si suppone il motivo per cui la Germania attuale è meno fredda ebe a' tempi di Taeito.

Il dottore Williamson ed altri hanno osservato, ebe il freddo è diminuito di molto nell'America meridionale, dache sono stati abbattuti i bosebi, e la apperficie della terra è stata solcata dall'aratro : essi osservano pure, che i venti d'est sono più frequenti ed a maggiore distanza s'avanzano che altre volte; attualmente i vascelli vanno dall' Europa in America nel terzo del tempo ehe impiegavano cinquanta auni fa, quando alla vista del porto venivano dalle eoste respinti indietro dai forti venti di nord-ovest. Giusta l'opinione di queati serittori, la grossezza annuale nella neve è diminuita d'assai, e il Delaware, il quale gela attualmente di rado pria di natale, gelava pris della metà di novembre. Il sullodato Williamson, che ha esaminato con molta attenzione questo argomento, porta opinione ebe, quando gli Stati dell'Atlantico avranno conseguito tutta la popolazione di cui sono suscettibili, e l'agricoltura sarà introdotta nelle parti fertili delle montagne, il cotone verrà coltivato in Pensilvania, e le melarancie nel Maryland (Warden, Description statistique etc. des Btats-Unis, tom. i.er, pag. 230 ).

La diminutione delle foreste può per altro divenire indirettamente occasione di freddo, quando cessa d'essere ostacolo ai venti del nord. È la diminutione delle foreste, non un preteso raffredamento del globo, ehe ha renduto la parte meridionale dell'Islanda più accessibile. al freddo estremo che le apportano i ghiacci ondeggianti, arrestandosi su quelle coste settentrionali.

(2) Se non che nell'indole del suolo si poù rinvenire altra cacione di fredol. Infatti ha dimestrato l'espreirasa, che si unisconsali a diaccio pestato, a neve ed anco ad acqua, si produce fredol.
Ora v'ha molti terreni che contençono sosturae saline, e principimente ultre, all maxino, solfate di magnesia, ecc. Questi sali unendoni alla neve o al fisacion allorche si seiglie, alvenono accrescere
prodigioamente il firedol. Questa causa concorre probabilmente ad
accrescere il firedolo ella Siberia risodonatte di pis specie di sali, e
osparatuto di sal marino e solfato di magnesia i freddo che è maggiore
di quel che richiregga la lattindine i risduti Telobata, Jensiscki a'vanazano meno verno il nord che Stacolma e Pietrobargo, eppare sogrigecciono a fredòl più rigeccia.

#### CAPO SESTO.

Variazioni nella temperatura per umidità e siccità.

Ciascuno sa che dopo una pioggia estiva, la temperatura dell'aria a' abbassa, o almeno momentaceamente, la state riesce meto incomoda; quisdi l'isola di Cayenna, la quale, atteso la sua lattudine (4° 55' 55') dovrebbe godere dello stesso grado di calore tutto l'anno, conta nella stagione secca gradi 28 Resumur.

nella stagione piovosa = 24

La Palestina è più calda della Florida, perchè più arida o meno visitata dalle pioggie. La vicinanza del nare, de 'grandi laghi o vasti fiuni rende il freddo men rigido e il calore men sofiocante. Il freddo domina benà nella Svezia, ma la temperatura non ha il grado di rigore che si osserra sotto le stesse latitudini veno l'est a Pietroburgo e nell'interno della Russia. La Svezia va debirrice di questo vantaggio alle acque marittime, che la cingono in gran parte, e alle montagne che le fanno riparo.

La presenza d'una grande estensione d'acqua tende dunque ad avviciosre i due estremi della scala termometrica per due effetti contrari, giacchè essa reffredda l'aria allorchè 
è caldistima; e questo effetto è dovuto all'esaporsione prodotta dall'applicatione de raggi solari alla superficie dell'esqua; ed all'opposto ella riscalda l'aria allorchè è molto
fredda, il che è dovuto alla ripercussione del calorico solare,
non essendo l'acques buno conduttor del calore.

L'unione di questi fenomeni costituine cò che i fisici moderni chiamano clima delle isole. L'unifidà di cui è carica l'atmosfera, che pesa sulla superficie de mari, produce la differenza nella temperatura maneina e minima, che sotto la zona torrida si osserva tra luoghi situati sotto la stessa lattudine, ma appartenenti gli uni a contrade continentali, gli altir a contacté insulari.

## Variazioni nella temperatura per posizione.

| •                            |                               |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Marittima                    | Terrestre                     |  |  |  |  |  |  |
| 1.º Tripoli. Siete voi inco- | 1.º Nella Carolina si osser-  |  |  |  |  |  |  |
| modato dai diacci di dicem-  |                               |  |  |  |  |  |  |
|                              | va che la vegetazione nelle   |  |  |  |  |  |  |
| bre? Una giornata di cammi-  | contrade interne è sempre di  |  |  |  |  |  |  |
| no vi conduce alla spieggia  | due o tre settimane più tarda |  |  |  |  |  |  |
| del mare tra i fiori di mag- | che sulle sponde del mare     |  |  |  |  |  |  |
| gio (Wolney).                | (Warden).                     |  |  |  |  |  |  |
| 2.° Londra.                  | 2.º Parigi,                   |  |  |  |  |  |  |
|                              |                               |  |  |  |  |  |  |
| Latitudine 51° 30'           | 48° 50'                       |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura media            |                               |  |  |  |  |  |  |
| aunuale 10, 2                | 10, 6 Il freddo e mi-         |  |  |  |  |  |  |
| iemale 4,2                   | 3, 7   nore a Londra,         |  |  |  |  |  |  |
| estiva 17, 3                 | 18, 1   ed è minor il ca-     |  |  |  |  |  |  |
|                              | lore.                         |  |  |  |  |  |  |
| 3.º Edimburgo.               | 3.º Mosca.                    |  |  |  |  |  |  |
| Latitudine 55° 57'           | 55° 45°                       |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura media            |                               |  |  |  |  |  |  |
| annuale 8,8                  | 4, 6 [ Il freddo iema-        |  |  |  |  |  |  |
|                              | - 11, 8 le ed il calore       |  |  |  |  |  |  |
| estiva 14, 6                 | 19,5 estivo sono molto        |  |  |  |  |  |  |

maggiori; il minor calore annuale debb' essere attribuito alla maggior elevazione di Mosca sul livello del mare, che è di met. 300,

4.º Plymout. Latitudioe

Latitudioe . . 50° 20' Il freddo non è mai disco so sotto il — 15 benchè quel porto marittimo sia più settentrionale di Parigi, e il calore estivo non oltrepassi il 12. 2 coetes.

5.° Le coste della Norvegia godono d'un clima dolcissimo, e il porto di Bergen (latit. 60° 11') gela meno sovente che la Senna (lat 48° 50').

Sulla costa della Norvegia passano sovente 18 settimane tra la seminagione e 'l raccolto.

6.° Foulepoint (nell' isola del Medagascar).
Latitudine. . . . . 17
Minor calore 19 . . . . maggior calore 34 . . .

4.º Parigi.

Il freddo a Parigi dal 1665 al 1823 è disceso 17 volte sotto — 15, ed è giunto 2 volte a — 22, 25, benchè il calore estivo giunga a 18, 1

5.º Nelle mootagne della Norvegia un' armata Svedese perì di freddo nel febbraio del 1719; si trovarono i cadaveri tuttora disposti nelle loro file, altri seduti, altri in gioocchio io atto d'accendera li finoco con rotti fucili.

Nelle terre interne della Norvegia ed in pianura, passano per lo più 3 settimane solamente tra la seminagione e'I raccolto; il cha è prova di maggior calore estivo.

e pari le altre circostanze, la differenza nel calore vuol esessere attribuita alla posizione.

| 234 PARTE                                          | PRIMA.                                                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 7.º Stocolm, sul Melmer,<br>presso il mar Baltico. | 7.º Pietroburgo, all'imboc-<br>catura della Neva, nel golfo<br>della Finlandia, |
| Latitudine 59° 20' Temperatura media               |                                                                                 |
| annuale 5, 7                                       | 3, 8 Il freddo a Pie-<br>- 8, 3 troburgo è più                                  |
| iemale -3, 6                                       | - 8,3 { troburgo è più                                                          |
| estiva 16, 6                                       | 16, 7 (che doppio di                                                            |
|                                                    | quello che si prova a Sto-<br>colma.                                            |
| 8.º Benchè l'elevazione set-                       | 8.º Se nel circondario di                                                       |
| tentrionale del territorio di                      | Carlestown sulle sponde del-                                                    |
| Michigan (Stati-Uniti dell' A-                     | l'Atlantico e nelle isole che gli                                               |
| merica) annunci un alto grado                      | sorgono di fronte, i melaranci                                                  |
| di freddo, pure questi viene                       | passano il verno in aperte cam-                                                 |
| talmente mitigato dalle acque                      | pagne, e di rado rimangono                                                      |
| de' laghi, che l'inverno vi è                      | danneggiati dal freddo, nel-                                                    |
| più dolce che ad una latitu-                       | l'interno del paese, alla di-                                                   |
| dine più meridionale (War-                         | stanza di 10 miglia, essi ge-                                                   |
| den, Description des États-                        | lano tutti gli anni sino a ter-                                                 |
| Unis, t. IV, pag. 338).                            | ra, benché queste contrade                                                      |
| I lauri, i fichi, i mirti, i                       | sieno situate ad una latitu-                                                    |
| melagrani che non possono                          | dine più meridionale che Tu-                                                    |
| sussistere in aperta campagna                      | nisi e Malta. I melaranci che                                                   |
| nel centro della Francia, cre-                     | si colgono nella Carolina, non                                                  |
| scono naturalmente, e benis-                       | si possono mangiare (Michaux,                                                   |
| simo, a Brest (lat. gr. 48°                        | Voyage à l'ovest des monts                                                      |
| 9.º Martinica                                      | Alléghanys, pag. 305).<br>9.° Senegambia.                                       |
| Latitudine . gr. 14 14'                            | gr. 14 40'                                                                      |
| Massimo calore . 35                                | 44, differenza 9; questa dif-                                                   |
| Atteso l'evaporazione, l'at-                       | ferenza dipende dalla sabbia                                                    |
| mosfera è sempre satura di                         | del deserto, che riflette i raggi                                               |
| umidità.                                           | solari.                                                                         |
| 10° Damietta.                                      | 10.° Cairo.                                                                     |
|                                                    |                                                                                 |

30 centesim. . . . . . .

Damietta, fabbricata a foggia di iuna sulle sponde del Nilo, e la cui baia è un poco più larga che questo fiume, deve la sua felice temperatura all'immensa quantità di acqua da cui e circondata.

11.º Savona.

Latitudine gr. 44 19' Sulle sponde del mare i rosai e i limoni fioriscono tutto l'anno.

12.º Genova (agosto 1802), calore 29. . . . . .

Savona . calore 28

13.º Como.
Latitudine . . gr. 45 45

mente ne' diatorni del lago. 15.º Le acque d'un fiume, per poso che ne sia considerabile la profondità, concepiscono difficilmente eccessivo colore. Nel 18 agosto 1800 il calore delle acque della Seona

27, 50 al 45.

Il Cairo, benchè giaccia esso pure sul Nilo, non è circondato da tanta acqua quanto Damietta; altronde vedi la pagina 226 al n.º 3.

11.º Torino.

Nè rose, nè limoni in fiore nel verno.

12.º Torino (agosto 1802)

(Chebrol, Statistique de l'ancien département de Montenotte, t. r.er, pag. 88).

13.° Milano. . . . . . gr. 45 27'

Il cavolo-fiore non riesce ne' dintorni di Milano. 15.º Rouen, situata sulla

riva destra della Senna; Latitudine gr. 49. 26 Nel 18 agosto 1800 la temperatura dell'aria fu a Rouen 38

#### CAPO SETTIMO.

## Variazioni nella temperatura per l'asione de' venti.

Le direzioni de' venti e le loro velocità sono cause delle maggiori e più rapide variazioni termometriche.

In pari circostanse l'effetto de'renti è aumentato dalla loro velocità; e quantuques sia piccola la differenta tra la temperatura del vento e quella della superficia sopra cui passa, la perdita di calorio cui roggiacciono i sistenti viventi, è ragguarderole, giacchè il calore che toglie loro il vento, è rapidamente disperso nello spasio, e le particole d'uni aria più fredda soltentrano a quelle che si sono riscaldate, e tosto fuggono per lasciar luogo ad altre ugualmente bisogonos di calore.

Tutte le variazioni de' venti avendo origine nel disquilibrio dell' atmosfera, ne segue che il calore di un clima e il freddo d'un altro esercitano un'influenza reciproca e continua. Le parti settentrionali d'un gran continente spediranno tatvolta le loro aria fredde verso le parti merdionali, ed alle volte riceveranno in cambio soffi soffocanti. Attesa la grande mobilità dell'atmosfera, la massa del calore e del freddo che circonda il globo, finitee e rifluitee in modo universale e non interrotto. Il calore della sona torrida e il freddo polare si bilanciaso muntamente, e dalle loro fittutationi generalmente dipendono le variazioni del, caldo e del freddo, che si prova nelle tona temperate.

Un vento riesce più o men freddo, secondo i luoghi da cui proviene, e quelli pe' quali è passato U vento che passa sopra paese caldo, acquista gradi di calore ed all'opposto. Ogni vento nella zona temperata, proveniente dal vicin polo, è freddo, come ogni vento equatoriale è caldo, salvo le ecceinoin dovute alle circostance cha nel discenbre e genosiorendono in Egitto i venti del sud più freddi che quelli del nord. Il sole nel tropico del Capricorno non riscalda allora coianto il nord dell'Africa, e que' venti passano sulle montages dell' Abisalia, tutte, in quel giro di tempo, coperta di ghiacci e di neve. La atessa cons succede all'isola di Cipro, dove i venti del sud riescono freschi dopo avere traversato il Mediterranco: e i venti di onord, al contrario, riscaldati dal sole cocente dell'Anatolia sopra cui passano, apportano calori insopportabili.

Un vento di terra, se passa sopra pianure altissime ed parte, è quasi sempre freddo e secco nelle zone temperate; ma tra i tropici, se passa sopra piani alti, coperti di sabbie infuocate, egli debb'essere secco e caldo.

I veoli che nascono sulle montagne, ricusano essi pure il freno d'una legge generale; giacchè v' ha montagne ingombrate de eterai ghiacci, mentre sopra altre domina una umidità particolare; i venti devono dunque acquistari/ caratteri differenti.

I venti marini soco, quasi senza eccezione, umidi, carichi di nebbic e di vapori salloi; e siccome l'aria che esis conducono, è quasi sempre o più calda o più fiedda dell'aria di terra, perciò cagiooano costantemente quella decomposisione di vapori atmosferici che ci procurò la pioggia.

Segue dalle coss sopracemente, che ogni paese delle sone temperate, il quale dall'equatore non è separato'che da grande estensione di terre contigue, delba godere una temperatura più abitualmente calda che altro paese, il quale dalla cona torrida sia digituoto da vasti mari. All'opposto i paesi delle zone temperate, che veggono tra essi e il vicin polo estese terre, e vasti mari separano dall'equatore, avranon il clima abitualmente più freddo che altri paesi sotto le stesse latitudini, ma io opposta combioszione di circostanza focali situati.

I venti dominanti in una regiona modificano in modo particolare l'azione di tutti gli elementi che ne costituiscono la fisica temperatura. Ma la natura, la direzione, la velocità, la forza de' venti dipendono esse pure da quegli elementi , cioè dall'esposizione generale a locale, dalla vicinapza di mari o di laghi, dalle vallate ora aperte, ed ora chiuse ed altre simili circostanze; quindi le cause della temperature fredde o calde, umide o secche, salubri o insalubri, costituiscono, per così dice, un circolo, del quale riesca difficile il precisare il primo anello e l'ultimo.

Le quali teorie riceveranno maggior luce dal seguente prospetto.

Variazione nella temperatura per azione de' venti.

#### in più

1.º Nubia: il calore a metzogiorno, allorchè non soffia alcun vento, sale a . 52,50 2.º Illinois: non è cosa rara che il vento del sud in 30 ore

o Ao faccia scorrere al termometro di Fahrenheit gr. 50 3.º Si accerta che il vento

sud-ovest, che soffia nel bacino del Mississipi tutto l'anno, eccettuato il solstizio d'inverno, sia la causa per cui la temperatura di questa contrada è di 3 gradi più calda che quella della costa Atlantica, dalla quale non è separata che dai monti Alleghanya.

(Warden, Description des

#### in meno

1.º Nubia: ellorchè soffia con forza il vento, del nord, il calore scende a 43,75 cent. 2.º Illinois: il vento del pord fa discendere il termometro di Fahrenheit a gr. 7 ed 8 sotto lo zero.

3.º Il vento del pord-est . che traversa una grande estensione di mare, porta il freddo e l'umidità sopra tutta la costa Atlantica; ma i suoi effetti sono minori a misura che s'avanza verso il sud-ovest : la sua direzione segue in qualche modo quella delle montagne, e lo spazio sul quale egli soffia, è indicato talvolta dalla Etats-Units, t. I, pag. 221, lista della neve ch'egli vi de-222) (1). pone.

4.º Madera gode d'ona primavera quasi perpetua: nel astagione fredda il teramentero di Fahrenbeit indica regolarmente gr. 65 a 60; è cosa eran di vederlo cadere a 55; nella state egli si tiene tra i 66 e 76; i venti infuncati provenienti dall' Africa lo fanno salire a que e 95.

5.º 1 venti meridionali conducono in Perisi la stagione delle pioggie e calori insopportabili. Strabone riferisce, che a Susa non osavano gli abitanti nsoire di casa esi mestogiorao, certi che esponeadosi alla violenza del calore morirebbero sulla strade. A Bassora, diec Olter, il vento del metzogiorno paraliza tutte le forze del corpo umano.

pone.

4.º La Moldavia è esposta
a tutta la furia del vento di
nord-est, reso più forte dal
suo passaggio sopra immento
paese coperto di neve e non
interrotto da alcun colle; quindi l'acqua agghiacciasi frequentemente ne' possi più profondi.

5.º I venti meridionali in Africa sono sempre freddi e sempre secchi, perchè vengono dal monte Atlante sempre coperto di neve.

Adducono freddo i venti del sud a Parigi, perchè vi giungono carichi della fredda temperatura delle montagne dell' Alvergna. Questi stessi venti riescono freddissimi in Svevia e Baviera, perchè passano per le Alpi.

( WARDER, ibid,)

<sup>(1)</sup> Il clima della costa Atlantica tra i 41 e 45 di latitudine i e più ferdido damante i vermo e più calco alla stata di 10 gr. circa che che para d'Europa situati sotto le stene latitudini, e da cambiamenti più absili è più violenti aggioriae, il che debberi attribuire principalmente all'incostana de'vesti, i quali venendo dall'Oceano Atlantice, cambiano penes direjane in un intante, e traversando una contrada atta e tattora incelta, produccono un fredio si grande, che le terre e la seque gebano fortemente in poche core.

6.º I venti d'Est sulla cos'a del Senegal sono soffocanti, perchè hanno traversato tuta l'Africa, e principalmente le immense e ardenti vallate per cui scorre quel fiume.

7.º Littorale di Savona. Allorchè soffisno i venti del nord, caldi in estate, la temperatura è gr. 20 a 11

, 8.º Il vento d'est rietce sempre umido ed un po'caldo nella Ligurie; egli porta sempre con seco una quantità di vapori che coprono l'atmosfera e si cambiano, secondo le stagioni, in ploggia o in neve.

9.º Sud-est caldissimo ed oppressivo in Sicilia.

10.º Nord-ovest: nel verno porta freddo e siccità, nella i state siccità e calore sul littorale Ligure: egli distrugge sovente il fiore degli ulivi, li dissecca e gli abbrucia.

11.º Benché la provincia di Guipuscoa (Spagna), sia più settentrionale che quella d'Alava, pure è men fredda nel verno, e i calori estivi vi sono più tollerabili. Si debbe que6.º I venti d'est sono freddi sulle coste del Bensile, perchè vi giungono dopo d'avere soorso tutto l'Ocesno Atlastico; quindi quel clima è assai temperato a fronte di quello dell'Africa, benchè si estenda dal 1.º al 35 gr. di lestitudine.

7.º Littorale di Savona. Allorchè soffiano i venti d'est. la temperatura non supera il gr. 15 centesim.

8.º Kiow e Pultava sono più fredde che Lilla e Parigi, benchè sotto le stesse latitudini, perchè esposte al vento d'est. Si dica lo stesso d'Astrakan a fronte di Lione.

9.º Sud-est meno caldo nella Liguria ed umido, essendosi caricato dei vapori del mare.

10.º Boston: nel verno, se il tempo è bello, il vento nordovest è di 16 gradi più freddo che quello d'est e del sud-est.

11°. Quantunque Costantinopoli, dice un viaggiatore, sia di tre gradi circa più al sud che Tolone, pure la stagione mi parre assai più indietro; parecchie piante che sta temperatura ai venti marini, che rattemprano l'Atmosfera nella state e la riscaldano nel verno. Le pioggie sono frequentissime e gli oragani violenti. L'umidità e il calor dolce dell'atmosferalmantengono nella Guipuscoa una eterna verdura; le valli e i colli ricordano i giardini d'Alcinno.

12.º Nel golfo Persico, nei mesi di giugno, luglio, agosto, soffia un vento di terra caldissimo: i mercanti Europei che si trovano ne' porti del re di Persia, abbandonano le loro abitazioni, sospendono i loro affari, se ne vanno a Ispahan finchè quel calore sia cessato. Ma i loro servi. ugualmente che i marinai dei vascelli, rimangono al loro posto. Si dice che gli ufficiali si servano di tini pieni di acqua per dormirvi dentro, e vi si immergano per prevenire le nocive impressioni di quel vento.

Brydone, parlando di uno scirocco caldissimo che soffiò l'8 di luglio a Palermo, dice che tentò di uscire di casa, ma che non potè resistere a quella fornace. un mese prima io avera diggià osservate in pieno fiore nella Provenza, non emon sviluppate di più (Journal des Poyages, tom. IX, pag. 279). Del quale fenomeno sono probabilmente cause i venti del nord, i quali, que teri dell'anno, dominano nel Bosforo e contribuiscono a rattemprarne il aclora.

12.º Giamaica. Benchè la lattudine di quett'isologi, 277 do) le pott un calore di 36 gr. circa, pure i venti d'est cominciando a soffiere a 9 ore del mattino, e divenendo più forti, a misura che il sole procede vento il meriggio, ciascuno può viaggiare e lavorare ne campi ad ogni ora del giorno.

A Surinsum nella Guyana (latitudice gr. 5°) i venti del nord nella siagione piovana, e dell'est, talvolta nel sud-est, nella stagione secca, passando sopra vaste estensioni di mær ruffreddaco la temperatura in modo che, nell'interno di quella colonia, il freddo del mattino obbliga l'Europeo a risceldarsi.

## CAPO OTTAVO.

Variazioni nella temperatura per più cause unite.

Analizzando separatamente ad una ad una le principali cause che alterano in più o in meno la temperatura, non è stato mio scopo di dar ad intendere, che non agiscano riunite, ovvero che l'una talvolta all'altra non si opponga. Quella semplicità che l'intelletto umano costantemente vagheggia, e che vorrebbe pur riconoscere in tutte le operazioni della natura, si trova per lo più smentita dallo stato concreto e reale delle cose. Se non che, i fenomeni emergenti dall'azione combinata di più cause, confermano l'efficacia che la filosofia attribuisce a ciascuna. Riflettendo, per es., che la città di S. Domenico giace sotto la zona torrida al gr. 18º 50', sembra che la temperatura media di gr. 21 sul termometro di Reaumur sia troppo scarsa: ma questa scarsezza corrispondendo all'azione delle cause che tendono ad abbassare la temperatura, diviene prova di quella intensità che loro comunemente si ascrive. Queste cause sono:

- 1.º La posizione della città in un'isola; 2.º La posizione speciale sulle sponde del fiume Ozama;
- 3.º Il mare che circonda la massima parte della città;
- 4.º I venti del nord che vi dominano tutta la notte;
- I venticelli d'est ed est-sud-est che vi soffiano ordinariamente tutti i giorni;
  - 6.º Il salnitro di cui abbondano le sue terre.

Il caso particolare di S. Domenico ci fa strada a riconoscere le cause, per le quali in tutta la zono torrida i calore non giunge a quel grado eccedente, per cui gli antichi la credevano inabitabile. Le stesse cause generali, combinate con alcune particolari, batteramo a spiegare il maggiori freddo che nel nuovo Continente si ouserva a fronte dell'antico sotto uguali latitudini. Ecop le cause generali:

- 1.º Immensa evaporazione proporzionata al calore; 2.º Densissime nubi che velano soventi la faccia del
- Densissime nubi che velano soventi la faccia de sole;
- Copiosissime piogge che durano più mesi;
- 4.º Vastissimi mari, la temperatura de' quali è sempre più bassa di quella dell'atmosfera;
- 5.º Grandissimi fiumi, soggetti a inondazioni periodiche, e cha per tortuosi giri bagoaoo grandi estensioni di suolo, e vanno a ricercare i luoghi più distanti;
- 6.º Torrenti precipitosi che straripando coprono le valli, e si estendono sulle pianure d'alluvione;
- 7.º Immense foreste che rispingono indietro i raggi del sole, e proteggono colle loro conbre le terre;
  - 8.º Nebbie che s'alzaoo da' vastissimi terreni paludosi;
  - 9.º Altissime montagne coperte di nevi eterne;
- 10.º Notti generalmente fresche, perché la loro durata è uguele a quella del gioroo.
- Alle quali cause si uniscono nell'America meridiocale le seguenti:
- 11.º Poca larghezza del continente e sua prolungazione verso il polo antartico;
- 12. Deserti non sabbiosi e per conseguenza meno suscettibili di calore;
  - 13.º Veoti d'est predominanti e sempre freschi; 14.º Correcti d'aria fredda che vanno dallo stretto di
- Magellano sino al Perù;

  15.º Foreste impenetrabili che coproco le pianure del-
- 15.º Foreste impenetrabili che coproso le pisaure dell'equatore ridodosto di fiunia, e che nelle parti più lostano dell'oceano e dalle montagoe, emettono continna massa d'acqua che aspirarono, o che si forma per l'atto della vegetatione. Queste cause particolari nell'America meridionale, formano uo clima che contrasta in modo singolare, per la sua freschezza e per la sua umidità, con quello dell'Africia ad esse fa d'uopo attribuire quella vegetazione sì rigogliona, sì abbondaote, si ricca di succhi, e quell'immeso figliame che contituiscono il carattere particolare di quel continente.

Eco le ragioni per cui sotto la sona torrida si incontrano tutti i c'imi e le loro gradazioni. Le pianure sono per lo più arse dal sole; tutte le coste orientali de grandi costinenti, batture dalle etesis, godono d'une dolce temperatura. Le regioni più alte riescono anco fredde: sella vallata di Quito regna eterna primavera, e forse l'interno dell'Africa racchitude più contrade che dello stesso vanteaggio fruitecono.

L'America settentinoale, oltre cinque vastiarian laghi ed otto minori, oltre disci larghissimi e lumghissimi flumi ed un'infinità di riviere tributarie, oltre imanease paludi, e terre incolte e aterminati boschi e montagne sempre agghiacciate, ed elevatissime pinaure, quel contienete, da una parte non inoltrasi nella zona torrida, dall'altra probabilmente prolugasi dal flume S. Lorenso sino al polo artico; quindi la como non d'aria glaciale che pesa su di esso, non è contrabilanciata da una colonoa d'aria equatoriale; da ciò risulta un'estensione di clima polare sino si cosfini del riopi ci; l'inverno e la state lottano a vicenda, e le stagioni con una rapidità sorpendente si cambiano. Una felice ecescione ritrovasi nella Unova-Albione e sella nuova-California, le quali, essendo riparate da vesti glaciali, fluiscono d'utua temperatura propoguionata alla loro latitudine.

# ARTICOLO SECONDO.

## STATO IGROMETRICO.

Il secondo elemento, necassario agli esseri viventi, è Pumidità e sas modifica l'asione della temperatura ed anco ne cambia interamente gli effetti; è dessa che rende diverse sotto tanti aspetti la Luigiano dalla Persia, e i deseri dell' Africa pivii d'ogni vegetazione. Le differenze nella quantità della pieggia influisono sulla fertilità delle terre, sulle quatità dei suoi prodotti, sul numero delle famiglie vegetabili, sulle molattic degli unonio.

### SEZIONE PRIMA.

GRADI D'UMIDITA' RAPPRESENTATI DAI FENOMENI DE'CORPI INORGANICI.

# CAPO PRIMO.

## Igrometro.

Sicome più corpi allungandosi ed accorciandosi, crescendo e secusando di peso, si mostrano sensibili all'umidit's,
perciò, come tutti sanoo, furono proposti dai fisici più strumenti nodo, che l'igrometro a capello, inevatato dal Susisure, è il meno imperfetto tra questi strumenti. In tutti i
casi, allorchè si voglia accenoare lo stato umido e ecco d'un
pese, è eocesanio indicare di quale strumento si faccia uno,
se sia atato rinnovato ogni anno, se collocato in luogo aperto, arioso, riparato dall'acqua piovana, escolt da influenze
locali, a quale alterza sul livello del mare collocato, giacchitutte queste circostanse possono alterare i risultati di questo
instrumento.

Ricorderemo pure che all'esattezta de' confronti è necessario unire le indicazioni dell'igrometro a quelle del termometro, giacchè il calore esercita sul capello (od altrasostanza sostituita in sua vece) un'indiseasc che modifica quella dell' unditità e sicità. Inafatti se il calore dell'aria che circonda l'igrometro, cresce di qualche grado, cresce pure le sua forza dissolvente relativamente all'aria; egli toglic dunque al capello una porzione dell'acqua che lo penetra, e in ragione di questa sottrasione, il capello s'accorcia; dall'altro lato il calore comunicandosi al capello tende ad allungario, beachè in modo assai più debole; si scorge quippil. che l'effetto totale è il risultato di due forze parsiali e contrarie; è dunque necessario nelle esperienze dilicate di seguire nel tempo stesso l'andamento dell'ano e dell'altro strumento, affine di poter distinguere l'effetto principale o il grado dell'umidità dell'aria, dall' effetto che è dovuto al calore; perciò il suo inventore costrusse, dopo molti esperimenti, una tabella di correzione, la quale serve a riconoscere separatamente i due effetti acconnati.

Giova finalmente ricordare che l'igrometro non indica la quantità dell' noque contenuta nell' aria, ma solamente l'acqua che si discioglie, e l'acqua che precipita nell' atto che la dissoluzione e precipitazione succede. Infatti, durante il maggior calore estivo, allorche il celo è sensa nubi, pir grometro non da segno d'umidità, benchè gran quantità d'acqua galleggi disciolis nell' aria, come è agerole il conzincersene prendendo una boccia di quest' aria e di immergendo la nel phiscio. Questa immersione è accompagnata da più goocie d'acqua, e allora l'igrometro ne annuncia la presenza.

Siccome i gradi del calore sono diversi ne' diversi intant; della giornata, coà sono pure diversi i gradi dell' unidità; essa è massima al sorgere dell' aurora, minore alla sera, minima dalle due alle tre dopo il merzodi, salve le combinacioni straordineri; la quale cons si comprende agevolmente anco da chi non sa che la forza dissolvente che l'aria esercita sull'acqua, cresse e decresce in ragione del calore.

Siccome l'equatore presenta una linea determinata da cui distano ugualmente i punti delle opposte labitudini nord e sud, perciò, come abbiamo fatto del calore, ricorderemo i gradi dell'amidità osservati nei dintorai di quella linea, quali termini di confronto per que'che si osservano negli altri clima.

### Termini medii dell'umidità giornaliera.

| Ore del giorno | alla Martinica | alla Guadalupa |
|----------------|----------------|----------------|
| Mattino        | · · · 94°      | 90°            |
| Mezzodi        | 80°, 2         | 8°, 2          |
| Sera           | 89°            | 86°, 1         |
| I stantiate or | 111 11 14 1 1  |                |

I risultati medii di più osservazioni fatte nelle isole accennate e circostanti stabiliscono nell'Arcipelago delle Antille l'umidità media giornaliera:

Al mattino a gr. 92 dell'igrometro di Saussure;

Al mezzodi . . » 81

Alla sera . . . . 87 5;

il che fissa l'umidità media di ciascun giorno tra i gr. 86 e 87 (1).

Le variationi giornaliere del termometro; dell'igrometro, del barometro sono oggetti di rimarco per chi custodire
i magazziai militari, dirige gil ospitali, esamina l'andamento
delle mialattie ecc., e dimostrano la ragionevolezza o l'irragionevolezza di più regolamenti relativi ai diversi esercizi
della gioventà nei collegi nelle diverse statgioni dell'anno, regolamenti che avendo per iscopo la conservazione di macchine tuttora dilicate, debbono custodirile con maggiore aitenzione negli istanti in cui i' azione degli elementi topografici riseca nociva, e lauciar loro maggiore latri, allorche è
divenuta benefica. Lo stesso agricoltore regola la sua condotta secondo le accennate variazioni, e per etempio, non
conduce al pascolo le pecore sull'aurora, quando cioò le
campagne sono coperte di rugiada, e non coglie le uve se
non dopo che il sole l' ha dissipata.

Non meno della giornaliera giova conoscere principalmente l'umidità che domina in quella parte dell'anno che

<sup>(1)</sup> Histoire physique des Antilles Françaises, par Moreau de Jonnés, tom. 1.er.

si estende dalla fioritura al raccolto, giacchè la sua azione in più o io meoo riesce più sensibile sullo sviluppo e sulle perfeziooi de' vegetabili, losatti si è l'incostanza del calore nel mese di maggio e l'umidità della state che tolgoco all'Inghilterra la speranza di produrre vioi potabili io quantità che meriti rimarco.

Paragonardo l'equatore coll'Europa si trova che sono:

| Laragonaouo i equatore      | con Europa si trova cue sono |
|-----------------------------|------------------------------|
| epoche di minore umidità    | di maggiore umidità          |
| per l'equatore geoneio, fel |                              |
| per l' Europa maggio, g     |                              |
| luglio,                     | agosto al marzo.             |

L'umidità media dell'anoo è rappresentata dai seguenti numeri:

| Nelle isole equatoriali | Martioica          |   |  | 87, 7 |
|-------------------------|--------------------|---|--|-------|
| Neile isole equatorial  | Guadalupa          |   |  | 86, 3 |
| In alcune città Europee | Parigi<br>Londra . | • |  | 76    |
| an alcule città Daropee | Londra .           | • |  | 74    |

Il confronto tra le variazioni anouali dell' umidità pelle suddette isole e di quelle delle sopraccennate città Europee, presenta no risultato rimarchevole, simile a quello che abbiamo accennato alla pag. 171, e come si vede nel seguente prospetto.

### Variazioni igrometriche annuali.

| Luoghi      | Latitudine                |     |     |      | remi e<br>umidit | Estensione<br>igrometrica |      |
|-------------|---------------------------|-----|-----|------|------------------|---------------------------|------|
| Isole       | Martioica,<br>Forte Reale | 140 | 357 | 61   | -                | 100                       | 39   |
| equatoriali | Guadalupa,<br>Santa-Rosa  | 160 | 29' | 61   | ı —              | 97 5                      | 36 4 |
| Città       | Parigi                    | 48° | 503 | 39   | _                | 100                       | 6 t  |
| Europee     | Loodra                    | 5ı° | 30' | 31   |                  | 95                        | 64   |
| Il chofi    | onto di questi            | non | eri | dimo | stre :           | -                         |      |

1.º Che l'esteosione delle variazioni igrometriche differisce come le latitudini, e sembra crescere come esse: dico sembra, giacchè de quattro cesi non si può dedurre une legge generale, altronde il ceso della Guadalupa la smente, giacchè essendo la latitudine della Guadalupa maggiore di quella della Martinica, dovrebbe essere auco maggiore l'umidità, il che non è.

2.º È fuori di dubbio che, come le variazioni termometriche, sono pure le variazioni igrometriche meno considerabili nelle isole equatoriali che in alcune città d' Europa, cinè queste saggiacciono a maggiori vicende di umido e di secco, del qual risultato faremo uso altrore.

### CAPO SECONDO.

# Pioggia.

# § 1. Quantità della pioggia,

Nelle pianure di più paesi caldi, scarsissima suole essere la pioggia; vi sono anco regioni dove non piove mai, come, p. e., nell' Egitlo superiore, nelle valli del Perù, ecc. Rare volte piove nell' Arabis deserta, quindi vi si veggono mura dipiate da mille anni senzis che abbisno perduto il colore.

All'opposto a Popayan piore, o dicesi che piora, dicci mesi dell'anno, otto a Terra-Ferma, a Quito quasi oggi giorao, cosicchè riescono molto incomodo le strade. Vengono quiadi i paesi in cui la stagione piorosa dure sei mesì, come, p. e., a Cancas dal oscembre all'appite, a Fernambuco dal febbraio o marzo, all'agosto; il quale periodo pioroso va ristriagendosi ora a quattro mesi, come nella Senegambia dal principio di giogno alla metà d'ottobre, ora a tre, come nella Nubia e nel Tibet dal giugno al settembre, ora a due, come in Tonquin, in giugno e luglio, ecc.

Se prestiamo fede a Warden, la quantità d'acqua che cade annualmente negli Stati-Uniti d'America, è maggiore d'un terzo di quella che cade in Europa.

El acqua che cade di gionno è generalmente maggiore di quella che cade di notte; sono ance rarisimi di notte i temporali. Siccome è di giorno principalmente che si esquiscono i lavori e i trasporti, perciò la ricerca del rapporto tra quelle due quantità non sarebbe inutti. Nella Florida, all'epoca degli equinosi e sopratutto in autuano, le pioggie cadono abbondantemente dalle undici ore del mattino alle quattro dopo metrodi, duranti più settimane sensa interrusione. Se questo periodo piovoso succedesse di notte, riu-scirebbe meno nocivo e forse equalmente utilo.

La distribuzione della pioggia ne' diversi mesi dell'anno influises sulle epoche de' lavori agrari, sui periodi della regetazione, sulle fasi cui va soggetta la salute degli uomini, principalmente ne' paesi dove l' anno è diviso in due stagioni, secca ed umida. Nelle regioni io cui si coltivano le viti, rie-sono di sommo nocumento le pioggie che sopraggiungono nell'epoca della foritura o nel tempo della vendemmia o poco prima; la quantità e il valore del vino può decadere dal cento all' uno. Ne' paesi e negli anni in cui è moltissima o ineguale la distribuzione della pioggia ne'vari mest, rie-sono più difficili e più dispendiosi i lavori idraulici che hanno per iscopo l' assiugamento delle paidi, ecc.

Nelle zone tamperate la differenze mensili nel riparto della pioggia sono meno grandi che sotto la zona torrida: a provare questa proposizione addurrò il seguente confronto:

Guadalupa nella zona torrida giugno 1799, pioggia 534 millim. differenza marzo 1793 . . » 15 . . .

Edimburgo nella zona temperata luglio (comunemente) » 47 · · · · · marzo · · · · » 23 · · · · ·

. 24

Dunque in Edimburgo il 15 gr. di latitudine, la massima quantità di pioggia mensile non è che il doppio della minima, mentre nelle Guadalopa sotto il gr. 15, ella è 35 volte maggiore. Il rapporto del doppio tra la massima pioggia mensile e la minima, si osserva prossimamente asche in Milano, come risulta dal prospetto che il lettore ritroverà nella sezione III, cap. I.

Il confronto delle quantità annuali preseota gli aumenti o i decrementi, e questi invitano lo statista a ricercarne le cause o negli elementi topografici o nei lavori degli uomini: ecco il solito confronto:

Guadalupa e Martinica (zona torrida) anni secchi pioggia 71 pollici, differenza anni piovosi .... 91 ....

Milano, zona temperata

1814 massima pioggia 58, 10, 51

1817 minima pioggia 24, 8, 48

34, 2, 3

La differenza è maggiore nella zona temperata, come nella pag. 171. Dal 1764 al 1700 fu in

Milano la pioggia media pol. 33 6 Dal 1791 al 1817 . . » 37 2

Il dottissimo astronomo abate Cesaris, facendo osservare questo aumento nella pioggia, aggiunge: parlando io (altrove) di questo fatto, ho creduto d'assegnarne una ragione nel-l'aumentata evaporazione per l'aumentata irrigazione e coltrazione delle nostre campagne.

La cognitione delle leggi che segue la pioggia nei riporti mensiti on oble quantità annuali, unita alla cognitione degli strati interni del suolo, serve a far ricomoscere le vere cause di più incomodi pubblici, per es, incondazioni sotterrenee in certi anni ed in certi luoghi delle città, incomodi che, se vengono attributi alle false cause proclamate dall'opinione volgare, danoo luogo ad inutili e nocive misure di politia ssoitaria, come successe più volte. La quantità d'acqua che esce dal cannie emissario di vancie e la considera della quantità di pioggia sanuale che ricerono, serre, se la prima è maggiore della seconda, a dimostrare l'esistenza di cause ioterne e sotterracee, od estero e più o meno distanti, cognizione che diviena norma si lavori da eseguiris, ecc.

# § 2. Numero de' giorni piovosi.

Non v' ha rapporto costante tra la quantità annuale della pioggia e il oumero de' gioroi piovosi; la cognisione dell' uno di quanti elementi non cooduce a quella dell' altro. In alcuna noi alla massima quantità di pioggia corrisponde il mioimo momero di giorni piovosi e viceverza. Mestre il Wardeo attesta che negli Stati-Uoiti d' America la pioggia che vi cade, supera d'un terzo quella che si osserva io Europa, nota che il oumero de' giorni piovosi vi è mioore: infatti egli dice, furono

10 20 città d' Europa, dopo l' osservazioce

|   | ali'oppost |    |      |    |     |      |     |    |     |    |      |     |      |          |
|---|------------|----|------|----|-----|------|-----|----|-----|----|------|-----|------|----------|
| 2 | Cambridge  |    |      |    |     |      |     |    |     |    |      |     |      | 88       |
|   | Salem      |    |      |    |     |      |     |    |     |    |      |     |      |          |
|   | Io questo  | ar | tico | lo | pre | eser | nta | op | pos | to | rist | ita | to i | segueote |

di più acci, i gioroi di pioggia

| confronto t | ra  | ιp   | nesi | eq   | Įua | tor | lait | e | glı | europe | ı.                  |         |
|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|------|---|-----|--------|---------------------|---------|
| Luoghi      | ďo  | sser | Pasi | ione |     |     |      | 1 |     |        | giorni di<br>minimo |         |
| Isole equ   | ato | oria | li   |      |     |     |      |   | •   |        | шино                | metrico |
| Martinica   |     |      |      |      |     | ٠.  |      |   |     | 238    | 223                 | 230     |
| Guadalupa   |     |      |      |      |     |     |      |   |     | 223    | .179                |         |
| Paesi eu    | rop | ei   |      |      |     |     |      |   |     |        |                     |         |
| Parigi      |     |      |      |      |     |     |      |   |     |        |                     | 134     |
| Salzburgo   |     |      |      |      |     |     |      | ٠ |     | 138    | 117                 | 120     |

<sup>(1)</sup> Description statistique des Etats-Unis de l'Amérique septentrionale, tom. 1.rr, pag. 233.

Nissuno porrà in dubbio l'importanza di queste ricerche, se rifletta che la pioggia fa cessare:

1.º I lavori esterni nelle miniere,

2.º I lavori idraulici nelle paludi,

3.º I lavori agrari nelle campagne,

4.º I lavori delle arti che si eseguiscono all'aria aperta, per es., fabbriche di mattoni, costruzione di edificii, costruzione di strade e di caoali; ecc.;

5.º I lavori che abbisognano d'acqua limpida (la quale per lo più viene turbata dalla pioggia), per es., le cartiere.

Il numero de giorni di pioggia può servire di lume ai tribunali per riconoscera la frode in più contratti: eccone un esempio: un truffatore per vendere ad alto prezzo la sua miniera, accertò il compratore, che il prodotto annuo montò a quintali A negli soni additro. Essendo noto il numero degli scavatori che impiegava, e nota la quantità del minierale che scava ciascuno giornalmente, è nota pure la quantità B scavata ogni giorno: molliplicando la quantità D quantità C che è minore della metà di A; è quindi evidente la frode. Lo atesso raziocinio si può applicare a quei contratti, ne cui si vendono opificii che rimangono sospesi per cagione del ghiaccio. Il numero de' giorni in cui sottura ghiaccio, può presentare si tribunali la stessa norma. In generale ogni sestriose contrata ale leggi topografiche, è falsa:

# § 3. Rugiada.

La rugiada è una precipitazione di acqua, che si depone in piccolissime goccie sopra tutti i corpi asposti all'aspetto libero del cielo, nelle notti calme, e quando il tempo è sereno,

Consultando le teoriche fisiche e l'esperienne, si giunge all'idea, che la rugiada debba estere massima ne' paesi, dove suole estere massima la pioggia diurna, e vicino a grandi acque; ed all'opposto minore, ecc. quindi la rugiada cade in gran copia sulle sponde del Mississipi, e cresce a misura

che il fiume, allargaodosi, s'avvicioa alla sua foce. È noco comune opinione essere cosa iosalubre l'esporvisi, ed è riguardato come una delle cause che predispongogo alla febbre maligna. Tutte le cose capaci d'imbeversi d'umidità, che di notte rimangono esposte all'aria, si trovano il mattino così bagnate come se fossero state immerse nell'acqua (1).

Acciò i giovani, consultando gli indizi geoerali che vengono additati dalla teorica e dall'osservazione, uon dimeotichino le eccezioni, e quindi noo esaminino le cose alla sfuggita, adduco i seguenti fatti:

1. Ulloa attesta che nelle valli del Perù non piove mai, ciò non ostante la rugiada vi è sì copiosa, che le strade di Lima sono spesso ingombrate del fango.

- 2. Al Cairo, situato sul Nilo, benchè sia assai rara la pioggie, le rugiade sono sì abbondaoti, che si veggono molli le strade anche dopo che si è levato il sole.
- 3. Nell'Arabia deserta, dove piove pochissimo, dopo caldissime gioroate si provano pungentissimi freddi; le rugiade sono di quando in quando sì copiose, che riesce difficile l'accendere il fuoco, e le teade si trovano al mattino sì ammollate come se fossero

- 1. Nelle isole Marquesas (NB. posizione marittima e caldissima) la temperatura dell'aria è sì secca, che un pancolino Insciato sulla terra non si trova ne anche umido al mattioo (Dasnossus, Histoire des navigations, t. 1.er).
- 2. Nell' Alto-Missouri . fccondato da pioggie abbondanti, la rugiada vi è rarissima anco ne' luoghi vicini ad un vastissimo fiume quale è il Missouri.
- 3. Nella Nubia, dove la pioggia dura tre mesi, come ho detto di sopra, con si acorge traccia di rugiada almeno nel paese di Wadi Halfa ne' cinque mesi in cui vi dimorò ua viaggiatore, cioè dal febbraio alla fiue di giugoo (Journal des voyages, t. XX, pag. 373).

<sup>(1)</sup> Annales des voyages, t. XI, pag 188.

state in un secchio d'acqua (Journal des voyages, t. 111, pag. 163).

Siccome questi mesi corrispondono alla stagione secca, perciò questo fatto si trova in opposizione con quanto si osserva nella Senegambia, dove nella stagione secca sono copiose le rugiade.

Osservando la copia delle rugiade, sarebbe facile il condannare que regolamenti militari, che vietano l'uso delle mutande anco alle sentinelle notturne, ed approvare quelli che in certe stagioni ordinano l'uso del cappatto, ecc.

#### CAPO TERZO.

Fenomeni de' corpi inorganici indicanti massimi gradi d' umidità.

I. Le molecole metalliche poco aderenti, dove 

ê forte e custante l'azione del calorico atmosferico, si combinano presto coll'ossigeno dell'aria e dell'acqua, il che fa loro perdera il lustro, la durezza ed altre qualità metalliche;
quindi a Marocco, nella Guinea, nelle inde Autille la ermi irreginiscono dalla mattina alla
sera; le chiavi, le forbici, gli strumenti chirurgici, anche portati in tasca, non smo sottratti
alla ruggine; essa si introduce nell'interno degli orologi, benchè con somas cura custoditi;
quindi le armi bianche, destinate per la Guinea, si guarniscono di rarne, ecc.

Rapida e profonda ossidazione de' metalli

> La poca durata dello stagno degli specchi diviene nuovo argomento dell'umidità d'un paese.

La pronta ossidazione de' metalli non permette che di rado l'impiego degli utensili di rame, e rende necessaria la rinnovazione frequente di quelli di ferro.

Land Conference (Change

#### Fenomeni de' corpi inorganici indicanti massimi gradi d'umidità.

Decomposizione delle raccie ed altre sastanze litologiche

Ш.

II. La decomposizione delle sostanze litalogiche nan è prodotta salamente dalla penetrazione profonda dell'umidità, che tende a disgregare i loro elementi, ma anco dall'ossidazinne delle loro parti ferrugianse, per cui perdano i laro colori e le loro proprietà magnetiche, e sonn presto ridotte allo statu terroso ed arenaceo. Il Catteau osserva, che la statua di marmo di Federico a Stettino dimestra di sentire l'azione de' venti umidi del Baltica.

Deliquescenza de sali ed in ispecie del sal marino

Ill. Tutti sanno, che il sale marina a il sale comune è avidissimo degli umori che nuntano nell'aria, e quindi si mastra umidissima in tempo di pioggia, e secco quanda l'aria scarseggia d'umidità. Questa deliquescenza del sale, che è indizio dell'umidità d'un paese, rende necessaria maggiore destrezza nella salatura delle carni, oltre di richiedere magginr quantità di sale. Cresce la difficoltà d'ottenere il sale cni mezzo dell'evaporazione naturale ne' peesi, dove, per esempio, in Inghilterra, il sale ha poca forza, e l'aria conserva più gradi d'umidità.

#### Fenomeni de' corpi inorganici indicanti massimi gradi d'umidità.

IV. L'umidità decompone prontamente la polve nitrica, il che rende necessarie molte precauzioni per conservarla ne' magazzini militari, onde non trovarsi con ischioppi vôti in caso

Pronte di pressante bisogno. decomposi-

Si può citare qui la mancanza di tenacità nelle sostanze impiegate per incollare; la poca polve nitrica durata de colori, principalmente de colori teneri e misti, Pabbassamento degli strumenti musicali a corde, e sopratutto dell'arpa e pianoforte.

mento de' le-

zione della

e simili.

V. L'Ellicot per dimostrare l'umidità del clima delle Caroline, ricorda che gli astuoci in cui racchiudeva i suoi strumenti astronomici, risentivano talmente l'azione dell'umido, che l'avorio e il legno del Sestante goufiatisi in modo straordinario sorgevano sul metallo.

## SEZIONE SECONDA.

GRADI D'UMIDITA' RAPPRESENTATI DAI FENOMINI DE' CORPI ORGANICI.

#### CAPO PRIMO.

Gradi d'umidità desunti dalla perfezione, imperfezione o mancanza de' prodotti vegetabili.

I. Humboldt parlando della costa settentrionale del golfo di Cariaco (lat. 10° 27'), e dichiarandola nuda, arida, scoscesa, osserva che in onta di questa aridità e mancanza di pioggia, la quale talvolta si fa desiderare 15 mesi, pure la penisola d' Araja (simile al deserto di Canound nell' India) produce dei patillas, o melloni d'acqua i quali pesano 50 a 70 libbre. Dal quale ed altri simili fatti si ha ragione di conchiudere che, in que' paesi, i vapori che l'aria contiene sono circa ofio della quantità necessaria alla sua saturazione; e i vegetabili si sostengono per l'ammirabile proprietà che hanno le foglie di succhiare l'acqua disciolta nell'atmosfera. Ora, siccome questi fenomeni della vegetazione non si scorgono nei deserti caldissimi ed aridissimi dell' Africa, quindi si ha diritto di negare loro quell'umidità, di cui si hanno tante prove nell' America meridionale, sotto corrispondenti latitudini ed ugualmente sferzate dal sole.

11. Perchè vi lagnate voi della frequenza delle pioggie d'aprile e maggio, diss' io ad una villanella? Perchè mi costringe, ella rispose, ad andare più volte ne' frumenti onde estirpare le cattive erbe che li danneggiano. - Dunque la frequenza di que' lavori agrari diviene indizio della frequenza delle pioggie ne' mesi accennati.

III. La manna che raccolgono gli Arabi, comparisce negli anni in cui le pioggi sono copiose. Danque all'epoca del raccolto che dura sei settimane, e comincia nel giugno e talvolta nel maggio, potrete conchiudere se la pioggia fu searas o copione dalla quantità della manna raccolta. La bella riuscità del lino nelle Fisadre e nell' Irlanda annuncia uguale umidità atmosferica.

IV. All' opposto dovunque vedrete copiosi asini e muli, ma non buoi, non vacche, non cavalli, come ne' Pirenei Spagnuoli, conchinderete che le pioggie sono scarsissime ed arida è l'atmosfera anzichè no; è la ragione si è che i primi animali si contentano di scarse erbe e meschine; all'opposto i secondi amano abbondanti e ricchi pascoli, quindi prosperano sulle montagne della Svizzera meno calde, ma più umide che i Pirenei Spagnuoli; infatti i ricchi pascoli richieggono copiosa umidità, perciò sono bellissimi i prati nell'Inghilterra e nell' Olanda. L'eccessiva evaporazione cui vanno soggetti i Pirenei Spagnuoli, è la causa dell'accennata aridità. Volete riconoscere qualche altro effetto di questo elemento topografico? Sappiate che in forza di esso, le provincie settentrionali della Spagna, e particolarmente la Catalogna e la Biscaja, sono costrette a chiedere ai Francesi gli animali che vengono uccisi nelle loro beccherie. La sola città di Barcellona compra da fornitori francesi ciascun giorno 500 montoni, 200 pecore, 30 buoi, 50 becchi castrati, e riceve inoltre 6000 porci.

Al quale argomento pongo fine, per non ripetere qui ciò che il lettore troverà sviluppato altrove sull'influenta degli elementi topografici sull'agricoltura e sul commercio.



#### CAPO SECONDO.

# Fenomeni de' corpi organici indicanti massimi gradi d' umidità.

Abbondan za di piante acquatiche

I. Nelle astucie, paese umidissimo, s'incontrano sopra tutte le roccie e le muraglie i polipodii, la saxifraga rotondifolia, vi abbondano l'osmunda regalis, la polmonaria, il fior cappuccino; scarseggiano all'opposto il ramerino, la salvia, il fien greco, la scabbiosa a stelle, la scorzonera e la cicoria amara a fiori azzarri.

Rapidità della muffa

II. La musta prontamente si estende e fiorisce sulle scarpe, sugli abiti rimasti in disparte e non usati; il pane vuole essere ridotto a biscotto se non si vuole mangiarlo ammuffato.

Rapida alterazione ne' tessuti delle stoffe di cui non si fa uso; le tele principalmente e le seterie presentano macchie indelebili.

III. terrestre

III. In Inghilterra, paese alquanto umido. non v' ha albero senza musco; i più piccoli rami ne sono coperti.

Funghi

IV. Pronto sviluppo de' funghi sui legnami impiegati nelle fabbriche nuovamente costrutte.

V. Flessibiquercie

V. Nelle Asturie i rami delle quercie lità de'rami sono sì flessibili che, come altrove de' vetrici, se ne servono gli abitanti per fare delle

### Fenomeni de' corpi organici indicanti massimi gradi d' umidità.

VI. Benebè in quella provincia le grandi famiglie e i conventi consumino moltissima legna combustibile, di rado trovasi cenere bastante per coprire il fuoco durante la notte.

VI. Scarsa cenere somministrata dalla legna Si osserva lo stesso fenomeno nelle foglio: 35 libbre, per esempio, di rhus coriaria vengono ridotte a tre dalla disseccazione, e quasi 
a nulla dalla combustione. Le pinate che altrove somministrano molti siai fissi, come l'assenzio, il cardo santo, lo centaurea bulbosa, ec., 
sono à abbondanti nelle Asturie che si potrebbe 
somministrare à tutta la Spagna; ciò non ostante 
per la suddetta causa, i farmacisti di quella 
provincia sono costretti a trarre tutti gli anni 
dalla Castiglia le ceoeri di questi vegetabili, 
node procurarsi i salfi sisi necessari ella medicina.

VII. Copioso fumo e caligine VII. All'opposto il fumo e la caligine sono ivi si densi e copiosi che, se i cammini non venissero scopati ogni quindici giorni, rimarrebbero otturati.

Tenue odore de' fiori VIII. Le violette, bellissime nel suddetto paese, non tramandano da un ammasso di 20 a 30 libbre tanto odore quanto un solo gambo colto nella provincia di Medina-Coli.

# Fenomeni de' corpi organici indicanti massimi gradi

IX. I frutti hanno evidentemente nelle Asturie meno sapore che altrore. Posti a cuocere sul
fuoco si sciolgono in tanti vapori, che il resto
è pochissima cona; altronde si conservano difficilmente (altro segoro de ffetto dell' umidità).
Appena le ciliege sono mature che cominciano
a marcire sugli alberi, mentre, sull'alto piano
di Medina-Carle ne' distorto di Soria e d'Osma, rimangono sugli alberi, giusta l'uno del
paese, dal principio di luglio, epoca della loro
maturità, sino all'ottobre ed al novembre.

IX. Rapida corruzione delle sostanze vegetabili

I vini ordinariamente inacidiscono in brevissimo tempo e richieggono particolari precautioni ond'essere conservati.

Consimili precauzioni richiede la conservazione delle sementi che verranno affidate alle terre nell'anno seguente.

I grani durano di rado due anni; le farine, dopo due o tre mesi, degenerano in pasta muffata, corrotta, fetente; quindi la necessità di tenerle in barili ermeticamente chiusi.

Rapida distruzione de' legnami dolci e porosi esposti all'aria; in un anno sono putrefatti.

Abbonda za di lumache X. Sono sì comuni nelle Asturie questi anfibi che dappertutto si raccolgono a piene mani, ed è stato detto che sono una piaga di quella regione.

# Fenomeni de' corpi inorganici indicanti massimi gradi d'umidità.

XI. Piccolezza e scarso sapore di alcuni pesci XI. Le trote e le anguille, delle quali è eccessia la quantità in tanti torrenti e riviere che precipitano nel mare, non sono nè si grosse nè sì nutritive nelle Asturie, come quelle che abitano le acque scendenti dalle stesse montagne verso mezzodi.

Copia di c

XII. Copia straordinaria di rettili incomodi, come, per esempio, in Olanda, per cui sono rispettate le cicogne che ne liberano il paese.

XIII. Rapida corruzione delle sostanze animali XIII. A Porto-Ricco (una delle grandi Antille) i venti del sud o dell'ovest traggono secoploggie sì abbondanti che ne rinangono inondate le campagne, e nell'atmosfera difiondesi un'umidutà sovente endemine. Le carni s'alterano rapidissimamente: in quattro giorni il cadavere d'un bue o d'un cavallo, esposto all'aria, è corrotto, sbranato, divorato da migliaia di vérmi e d'insetti che vi si producono con prodigioso fecondità.

Le carni non si conservano al di là di 24 ore. Necessità di seppellire i morti poco dopo che sono spirati, ecc.

XIV. Aspetto degli abitanti XIV. Il volto degli abitanti è tinto di pallore febbrile, come, per esempio, si vede sulle coste del mar Caspio, sì nella stagione estiva che nella iemale.

#### Fenomeni de' corpi organici indicanti massimi gradi d' umidità.

di alcune funzioni animali

XV. Al Congo ne' tempi nebbiosi, che non sono rari, l'umidità è sì forte che rilassa le fibre, incomoda la respirazione, e ad ogni men faticoso esercizio provoca forti sudori che minano la salute degli stranieri non abituati a quel clima, e gli obbliga ad asciugarsi al fuoco o cambiare di abiti.

Tutti sanno che le febbri intermittenti regnano ne' paesi dove si coltiva il riso. XVI. Le streordinaria mortalità degli Euro-

pei che giungono alle coste caldissime ed umidissime del Messico è un fatto accertato dalla testimonianza unanime de' viaggiatori ; e ciò che forse potrebbe sorprendere si è che l'insalubrità dell'aria è quasi sempre sicuro indizio

di straordinaria fertilità del suolo.

#### SEZIONE TERZA.

CAUSE DELLE VARIAZIONI NELL' UNIDITA' E SICCITA'.

#### CAPO PRIMO

Variazioni nell'umidità e siccità per latitudine.

L'evaporazione delle acque del globo, donde risultano le pioggie, essendo proporzionata alla temperatura locale, pare che ad ensa dorrebbe costispondere la relativa quantità di pioggia annuale. Ora la temperatura, generalmente parlando, è in ragione della minor distanta dall'i equatore; sembra dunque che lo stesso dir si debba della pioggia. Questa presunzione generale à provata dal seguente propetto.

| 3101 | te | L   | titus                       | line                                                                     |                                                                    |                    | Pice         | gia annuale                                                                                                                                                    |
|------|----|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    | 100 | al                          | 23°                                                                      |                                                                    |                    | 216          | centimetri                                                                                                                                                     |
|      |    | 23° | 34                          |                                                                          |                                                                    |                    | 205          |                                                                                                                                                                |
|      |    | 32° | 50                          | ٠.                                                                       |                                                                    |                    | 130          |                                                                                                                                                                |
|      |    | 41° | 53                          | ٠.                                                                       |                                                                    |                    | 105          |                                                                                                                                                                |
|      |    |     |                             |                                                                          |                                                                    |                    |              | 5                                                                                                                                                              |
|      |    | 48° | 50'                         | •                                                                        |                                                                    |                    | 22           |                                                                                                                                                                |
|      |    | 51° | 30'                         | ١.                                                                       | •                                                                  | •                  | 33           |                                                                                                                                                                |
|      |    | 59° | 56                          | ٠.                                                                       |                                                                    |                    | 46           |                                                                                                                                                                |
|      |    | 59° | 51                          |                                                                          |                                                                    |                    | 43           |                                                                                                                                                                |
|      |    |     | 10° 22° 32° 41° 45° 48° 51° | 10° al<br>22° 34'<br>32° 56'<br>41° 53'<br>45° 27'<br>48° 56'<br>51° 36' | 10° al 23° 22° 34′ 32° 50′ 41° 53′ 45° 27′ 48° 50′ 51° 30′ 59° 56′ | 10° al 23° 22° 34′ | . 10° al 23° | Latitudine   Latitudine   Latitudine     10° al 23° 216     22° 34° 20° 130     41° 53° 13° 130     45° 27° 95,     48° 50° 1 55     59° 50° 46     59° 51° 46 |

Giascuno vede in questo prospetto, che le quantità della terza colonna vanno decrescendo, a misura che crescono quelle della seconda.

Questa legge generale soggiace a più alterazioni, come si vede nel seguente prospetto.

| Luoghi d'oss | ers | a | ion | e | Latitud | ine  |    |     | Piog | çia anı | iuale |
|--------------|-----|---|-----|---|---------|------|----|-----|------|---------|-------|
| Kental .     |     |   |     |   | .54° ı  | 7 .  | ٠. |     | 156  | centin  | netri |
| Genova .     |     |   |     |   | 46° ı   | 2'.  | :  |     | 140  |         |       |
| Rio-Janei    | го  |   |     |   | 23° 4   | 5'.  |    |     | 129  |         |       |
| Pisa         |     |   |     |   | 43° 4   | a' . |    |     | 124  |         |       |
| Napoli .     |     |   |     |   | 40° 5   | ο'.  |    |     | 95   |         |       |
| Douvres .    |     |   |     |   | 51°     | 7'.  |    |     | 95   |         |       |
| Lione .      |     |   |     |   | 45° 4   | 5' . |    |     | 89   |         |       |
| Liverpool    |     |   |     |   | 52° 2   | 8".  |    |     | 86   |         |       |
| Mancheste    | er  |   |     |   | 53° 2   | 9' . |    |     | 84   |         |       |
| Venezia.     |     |   |     |   | 45° 2   | 5'.  |    |     | 81   |         |       |
| Lilla        |     |   |     |   | 50° 3   | 7'.  |    |     | 76   |         |       |
| Algeri .     |     |   |     |   | 36° 3   | ο'.  |    |     | 74   |         |       |
| Utrecht .    |     |   |     |   | <br>52° | 7' . |    |     | 73   |         |       |
| Bologna .    |     |   |     |   | 44° 2   | , ·  |    |     | 65   |         |       |
| Abo          |     |   |     |   |         |      |    |     | 65   |         |       |
| Cairo .      |     |   | ٠.  |   | 3o°     | a' . |    | zer | 0 0  | quasi   | zero  |

In questo prospetto i decrementi della 3.º colonna non seguono le veriazioni della 2.º; così, per esempio, vediemo a Kendal 156 centimetri di pioggia, meutre a Manchester, sotto una latitudine poco diversa, non ne trovismo che 84, ecc.

Perimente non è sempre vero, che la pioggia sia in ragione della temperatura, come apparisce del seguente confronto.

| Città     | Lat. | Ten | peratura | annuale | Pioggia annuale |
|-----------|------|-----|----------|---------|-----------------|
| Marsiglia | 43°  | 17' | 15,      | 0       | 47 cent.        |
| Milano    | 45°  | 28' | 13,      | 2       | 95, 5           |

Dal che risulta che, sebbene Milano abbia una temperatura minore di quella di Marsiglia, ciò non ostante la pioggia annua è molto maggiore.

È parimente falso, almeno in Italia, che l'epoca mensile della maggior quantità delle pioggie corrisponda alla minore obbliquità del sole, come si scorge nel seguente prospetto.

| ,              | LISBO TEREO.    |                                |
|----------------|-----------------|--------------------------------|
| Mesi           | Mil             | lano                           |
|                | Pioggia mensile | Giorni sereni<br>num. centes.  |
| Gennaio centin | netri 0 7, 2    | 11. 08                         |
| Febbraio       | 05, 1           | 12. 06                         |
| Marzo          | 05,6            | 15. o3                         |
| Aprile         | . , 07,8        | 14. 00                         |
| Maggio         | 09,5            | 14. 03                         |
| Giugno         | 08, 1           | 15. 03                         |
| Luglio         | 0 7, 1          | 19. 03                         |
| Agosto         | 0 7, 6          | 20, 00                         |
| Settembre      | 08, 1           | 16. 00                         |
| Ottobre        | 10,5            | 13. 66                         |
| Novembre       | 1 1, 1          | 10. 08                         |
| Dicembre       | 07,8            | 11. 01                         |
|                |                 |                                |
|                | . 95,5          | 171. 01                        |
| Mesi           | Ro              | ma                             |
|                | Pioggia mensile | Giorni piovosi<br>num, centes. |
| Gennaio centic | metri 07, 1     | 11. 55                         |
| Febbraio       |                 | 10. 45                         |
| Marzo          | 07, 9           | 13. 40                         |
| Aprile         | 07,4            | 11. 75                         |
| Maggio         | 05,6            | 9. 70                          |
| Giugno         | 03,8            | 7. 05                          |
| Luglio         | 01, 2           | 4. 00                          |
| Agosto         |                 | - 4. 3o                        |
| Settembre      | 04, 7           | 7. 45                          |
| Ottobre        | 11,3            | 12. 50                         |
|                | 11,2            | 12. 85                         |
| Dicembre       | 10, 6           | 15. 00                         |
|                |                 |                                |

Si vede qui che i mesi di maggior pioggia, si in Milano che a Roma, sono oltobre e novembre, non i mesi estivi.

Le cause che alterano l'azione solare sull'evaporazione, e quindi sull'andamanto della pioggia, vengono acceanate ne' capi seguenti.

#### CAPO SECONDO

Variazioni nell' umidità e siccità per elevazione sul livello del mare.

In pari circostanze piove più sulle montagne che sulla pianura; eccone alcune prove.

| San                         | D          | om   | eni  | co   | (su | lle  | m   | onte | ıgn | e)  |    |                                         |  |
|-----------------------------|------------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|----|-----------------------------------------|--|
| Luoghi                      |            |      |      |      |     |      |     |      |     |     |    | qua ann<br>entimetri                    |  |
| Marmelada                   |            |      |      |      |     |      |     | 6    | 00  |     |    | 270                                     |  |
| Tivoli                      |            |      |      |      |     |      |     | 4    | 63  |     |    | 270                                     |  |
| Montagna di                 | Be         | orgi | ne   |      |     |      |     | 5    | 00  |     |    | 919                                     |  |
| Limbé                       |            |      |      |      |     |      |     |      |     |     |    | 570                                     |  |
| Morne Edous                 | rd         | (n   | ella | M    | art | inic | (a: | 3    | 9   |     |    | 256                                     |  |
| 2.º Montagne                | d          | el   | Fr   | iuli | , F | elt  | re, | To   | lm  | ezz | ٥, |                                         |  |
| Gerfagnana                  | 1          |      |      |      |     |      |     |      |     |     |    | 249                                     |  |
| ed anche                    |            |      |      |      | •   |      |     |      |     |     |    | 270                                     |  |
| , San Do                    | m          | eni  | co   | (ai  | lis | ell  | o d | lel  | ma  | re) |    |                                         |  |
| Luoghi<br>Nord dell' iso    | la         |      |      |      |     |      |     |      |     |     |    | qua anni<br>entimetri                   |  |
| Fort Dauphir                | 1          |      |      |      |     |      |     |      |     |     |    | 151                                     |  |
| Bourg du Tr                 | ou         |      |      |      |     |      |     |      |     |     |    | 147                                     |  |
| Sud dell' isolo<br>boreale. | <i>a</i> , | m    | a i  | n p  | osi | zio  | ne  | иди  | aln | nen | le | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
| Leogana .                   |            |      |      |      |     |      |     |      |     |     |    | 135                                     |  |

(1)

|                                                    | a annı<br>limetri |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Port au Prince (8 leghe all'ovest di questa città) | 89                |
| 2.º Lungo il golfo del mare Adriatico Bologna      | 70<br>64          |

1.º Allo stato superficiale delle alte regioni, coperte di boschi e vegetabili d'ogni specie;

2.º Al maggior freddo che regua sopra di esse, e per cui i vapori che restano disciolti nell'aria in pianura, giungendo alle montague, devono unirsi e precipitare sotto la forma di pioggia.

È questo il motivo per cui si veggono spesso ingombrate da nebbie e da nubi le montagne prima che piova in pianura.

3.º Molte grandi catene mootane, come le Ande, i Gal;
l' Hymalya ed anco i vulcani delle isole della Sonda intercettano intermente le nubi piovore, formate dall' evaporazione dell' Oceano, ed arrestandole colle loro masse, le costringano ad accumularsi e versare torrenti d' acqua sopra
l' uno de' loro pendii, mentre l' altro rimane privo di pioggia e di fiumi, come si osserva al Perù ed al Chili: le aubivenendo dall' Atlantico, spinte dai venti d'est verso le Cordillière, si fissano al di sotto di questi picchi agghiacciati,
none ne passano le cime e si portano stil litrorale baganto dal
grande Oceano. Esse si risolvono in pioggie che alimentano
i vasti fiumi delle pianure della Pitata, mentre sull' opposto
pendio, dove non compariscono gianmaia, sono si trovano
che riviere poco numerose e poco considerabili, e la pioggia
vi è un fenomeso straordianti.

Le nubi accumulatesi sulle montagne dell'Abissinia si risolvono in pioggie abbondanti, e, durando molti giorni, cagionano le inondazioni del Nilo, ecc.

<sup>(1)</sup> Histoire des Antilles Françaises, tom. 1.er, pag. 298, 299.

#### CAPO TERZO

Variazioni nell'umidità e siccità per l'azione de'venti e prossimità di mari.

L'una e l'altra di queste due cause concorrono allo sviluppo dello stesso effetto: sono i venti che trasportano a distanne più o meno lostane i prodotti dell' esporazione marittima, e cambiano coà la quantità della pioggia che le contrade da essi percorse dovrebbero ricevere dalla sola condensazione del' vapori che si sollerano sul loro territorio.

Sembra questa l'origine delle pioggie periodiche: esse risultano dal dominio de' venti che si sono saturati di vapori merini, e il ritorno annuo de' quali sembra determinato da grandi cause astronomiche e geologiche.

Sulla costa del Coromandel è il vento di nord-est che caccia i vapori del mare Indiano verso le alte montagne dei Gati, e dalla condenazione di questi vapori che non possono sorerchiare quell'ostacolo, nasce la stagione della pioggia per questa parte della peniola; quella situata sul lato opposto della montagna, gode durante questo periodo, d'un tempo sereno, non turbato che quando i venti giungono da pusti opposti dell'orizzoate, carichi dei vapori marini che l'azione solare innalta nel gollo immenso, dore s'aprono gli stretti di Babelmandel e d'Ormus.

Al Bengala, tra i 21 e 27 gradi di latitudine boreale, i prodotti dell' evaporazione dell' Oceano sono parimente portati dai venti che, dal maggio all' agosto, soffiano dal sud e dal sud-ovett attraverso alla pianura dell' India. La catena montana dell' Flymaleya (vedi la nota (t) alla pag. 200), che corre dall' est all' ovest, arresta i vapori e li costringe a condensarsi successivamente nell' ordine i ne ui

giungono. È questa la causa che reude più precoce la stagione delle pioggie sulle montagne, ed è parimente la causa per la quale l'epona în cui i venti trasportano i vapori del mare è immediatamente seguita della pioggia, e questa dalle periodiche escrescenze de fiumi. All'opposto i venti del nord che, avendo scorra l'alta-Asia, si sono spogiiati d'ogni umidità, passando sopra i suoi immensi deserti o steppi, portano la siccità nelle contrade del littorale dell'India, e assorbono le acque che le avevano inondate.

Effetti analoghi sono prodotti dai venti d'est dell' Atlastico meridionale, i quali accumulano nubi pivore a upendio orientale delle Ande, del Chili e del Perù, e forniscono acque a tutti i fiumi che bagnano le immense contrade del Brasile e del Paraguai.

Finalmente, nel modo atesso, ma coe effetti meno grandiosi e meno rimarcheroli, i venti dell'ovest, che hanoo traversato l'Atlantico settentrionale, adducono in Europa le pieggie d'autuneo, e stabiliscono una costituzione umida che occupa più d'un terzo dell'anno comune.

Le isole come i continenti risentono l'accennata influenza generale de venti dominanti, me assendo al tutti i lati circondate dalle acque marittime, ne ricevono da tutti i lati i vapori; ed è questo il motivo per cui vi piove, qualonque sia la direcione de' venti, mentre celle regioni contientati la pioggii non cade quasi mai, alaceno con perseveranza, se non quando sofilano i venti da certi posti dell'orizzonte:

Variazioni nell'umidità e siccità per l'azione di venti e prossimità o distanza di mari.

#### in più

in meno

r. Giava: (lat. tra i gr. 6 e g), le forti pioggie e i grandi acquazzoni sono portati dai venti d'ovest, i quali, dal mese d'ottobre sino a quello t. Giava: il cielo è quasi sempre chiaro e sereno, durante il monsone formato dal predominio de' venti d' est, l'umidità de' quali si depose d'aprile, dominano nell'Oceano Indiano.

 Isole Antille: vento del sud: massimo grado d'umidità.

 Sumatra: vento nordovest, piovoso: comincia la pioggia in dicembre e finisce in marzo.

4. Isola Timor: vento nordovest: torrenti di pioggia dal novembre al marzo,

5. Mari intorno al Capo di Buona Speranza: dominio del vento nord-ovest, dall'aprile all'ottobre: grosse pioggie, nebbie e grandini tempestose.

6. Asturie, esposte al nord: il clima è freddo, ma nel tempo stesso estremamente umido, del che ho addotte più prove alla pag. 260.

7. Coste del Mediterraneo: il vento del mezzodi è generalmente umido, caldo e malsano; lo stesso vento conduce sulle coste del golfo Persico la stagione piovosa e calori soficanti.

 Inghilterra: i venti d'ovest predominanti la maggior parte dell'anno, adducono le piccole e frequenti pioggie sì favorevoli ai prati, larga fonte di lucri per gli Inglesi.

a- sulle terre insulari che trovarono nel loro corso.

 Isole Antille: vento del nord: massimo grado di siccità.

3. Sumatra: vento sud-est, secco: comincia la siccità in maggio e finisce in settembre.

 Isola Timor: calore e siccità da maggio a novembra: nissun vento predominante rimarchevole.

 Mari intorno al Capo di Buona Speranza: venti del sud-est nel restante dell'anno provenienti dalle terre, meno forti e meno piovosi.

 Arcangelo e Danzica: i venti del nord portano la siccità e sono meno freddi che quelli del sud.

7. Africa.

I venti meridionali vi sono sempre freddi e secchi, il che non deve sorprendere, giacchè vi vengono dal monte Atlante, come ho già detto alla pag. 238.

8. È cosa rarissima che i venti nord-est, sud e sud-est conducano la pioggia in Inghilterra. 9. Liguria:

9. Piemonte.

Pioggia annua centesim. 121
La principale eausa delle
pioggie abbondanti dipende
dall' urto de' venti del nord
e del sud: ne nasce quasi
sempre una precipitazione di
vapori che cominesa qualehe

I venti di mare hanno di già perduto, passando sugli Apennini, una parte de' vapori di cui erano saturi.

vapori che comineia qualelle volta in mare o sul pendio della Liguria, altre volte al di là degli Appennini, ma che finisce sempre per estendersi sui dine pendii.

# ARTICOLO TERZO.

STATO BAROMETRICO ED ANEMOMETRICO.

# CAPO PRIMO.

# Stato barometrico.

Le variazioni barometriche indieano, come a tutti è noto, i diversi gradi di pressione, che l'atmosfera esercita sopra tutti i corpi.

Siccome il barometro serve a misurare le altezze o sia i livelli de' diversi luoghi, e siccome questa cognizione è necessaria principalmente per le operazioni idrauliche, quiudi
è evidente l'utilità di seguire le variazioni barometriche,
onde correggere gli errori che na caleoli relativi alla livellazione possono introdursi.

Il barometro, reso a forma portatile, è utile al viaggiatore per conoscere l'altezza alla quale esistono le piante,

Gtosa. Fil. della Stat. Vol. I.

gii animali e i minerali che osserva; giacchè gli animali, come abbiamo detto delle piante, prediligono certe zone in cui trovano la temperatura e l'aria che più loro convienee; e quasto ai mioerali la cognitione dell'alteza assoluta in cui esistono, è il mezzo più sicuro per determinare l'ordine del sopraponimento de'loro strati e di salire coù all'ordine nel quale successivamente si formarono.

#### I. Variazioni giornaliere.

Le variazioni giornaliere sono regolari e irregolari.

#### A) Variazioni regolari.

Osservando costantemente le altezre barometriche in un medesimo longo, si viene a conoscere che, attraverso a tutte le irregolarità accidentali del loro andamento, esse hanno cò non ostante una stendenas generale obe li fa periodicamente salire o discendere in determinate ore del giorno. Questo andamento è apesso alterato ne' nostri climi, dove lo stato dell' atmosfera è à variabile; ma fra i tropici, dove le esuse che agiscono sull' atmosfera sono più costanti, lo è pure il periodo delle ascere e discese barometriche, e ad un tale grado che, a detta d'Ilumboldt, si giumgerebbe quasi a predire le ore del giorno e della notte dopo la sola osservazione dell' altezza barometrica. Ecco ora le variazioni giornalicre:

Nel mezzodi d'Europa, a detta di Toaldo

Ascessione alla mattina sino a mezzogiorno; abbassamento da mezzogiorno alla sera; ascensione alla sera sino a mezzanotte; abbassamento sino all'aurora (1).

<sup>(1)</sup> In Francia, a detta di Ramond, si osserva il seguente periodo:

Massima altezza alle ore 9 del mattino; Disceza sino alle 4 della sera, dore l'altezza è minima; Salita sino alle 51 della sera, e di nuovo altezza massima; Discesa sino alle 4 del mattino, quindi risalita sino alle 9.

Nelle isole equaAltezza massima al mattino, verso le
toriali, a detta di
6 ore;
Moreau de Jonnes
minima verso le 2 dopo mezzodi;
media alla sera.

# B) Variazioni irregolari.

Nelle zone temperate queste variazioni non sono giammai molto considerabili ne' tempi calmi; ma per lo più e quasi sempre il barometro discende rapidamente pria dellagrossa pioggia e della tempesta, e prova grandi oscollazioni durante alcune ore quandi ese succedono, il che ne fa un istrumento utilissimo in mare pe' marinai istrutti, e se ne servono anno con vantaggio gli agricoltori.

#### II. Variazioni mensili.

| Mesi      | Isola equatoriale Martinica | Città europea<br>Milano |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|
| Gennaio   | 764 milimetri               | 750, go                 |
| Febbraio  | 764                         | 749, 98                 |
| Marzo     | 762                         | 749, 39                 |
| Aprile    | 762                         | 748, 69                 |
| Maggio    | 762 25                      | 749, 66                 |
| Giugno    | 762 75                      | 751, 09                 |
| Luglio    | 762                         | 750, 93                 |
| Agosto    | 760 50                      | \$51, 69                |
| Settembre | 762                         | 752, 12                 |
| Ottobre   | 764                         | 751, 96                 |
| Novembre  | 764                         | 750, 70                 |
| Dicembre  | 765                         | 749, 82 (1).            |
|           |                             |                         |

<sup>(1)</sup> La minor attezza della terza colonna, a fronte della seconda; e dovuta all'altezza di Milano sul livello del mare.

Y Big of general to

| Risulta                |        | alla Martinica                                 | a Milano            |
|------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------|
| Altezza m<br>Altezza m | ninima | dioembre<br>settembre,<br>glio, aprile, marso. | settembre<br>aprile |

#### I. Variazioni annueli.

"Le variasioni annuali sembrano dimottare che il baranto come il termonetro e l'igrometro, segue sovante la ragione inversa della latitudine; cioè le sue variazioni sono tanto minori, quanto più ci accostiamo all' equatore: infatti furono come segue, nel giro di più anni, le variazioni barometriche ne' seguenti

| Luoghi d         | osservazione            | Latituaine |      | ni annuali |
|------------------|-------------------------|------------|------|------------|
| a                | Pietroburgo             | 59° 56'    | 86 m | ilimetri   |
| Città<br>europee | Parigi                  | 48° 50'    | 32   |            |
| europee          | Milano                  | 45° 27'    | 50   | G .        |
|                  | [ Guadalupa             | 16° 29'    | 12   |            |
| Isole            | Martinica               | 14° 53'    | 13   | 23         |
| equatoriali      | Isole Martinica 14° 53' | 6          |      |            |

La legge inversa delle latitudini nelle variazioni del barometro viene alterata dalle circostanze locali, come abbiamo detto del termometro e dell'igrometro; quindi

1.º L'accrescimento sembra subito e nolto isnaibile immatiamente al di là del tropico, infatti alla Nuoro Orleans (Int. 29° 57) il barometro nel 1819 passò dai millimetri 774 ai 711; quindi l'estensione delle variazioni giunse a millimetri 63, quani doppia di quello di Parigi, benche la latidice di questa città sia molto maggiore.

2.º Le variazioni sembrano diminuire in ragione dell'altezza del suolo sul livello del mare, quindi esse sono quasi nulle sulle alte montagne.

3.º Siccone quello atesso colore che fa salire la colonan del termometro, deve produtre il medesimo effetto sepra quella del barometro, perolò, si usa, ed è necessario, unire l'osservatione dell'alterza barometrica a quella della termometrica. La prima al livello dall'osseno si atrova o m' 7629 (28 pol. 2), a), essendo la seconda a 12 8 del termometro contigrado.

#### Stato anemometrico.

anti La forza e la direzione de venti, dopo il calore e l'umidità, sono gli elementi che più sensibilmente influiscono sui sistemi viventi e sulle operazioni degli uomini.

Si determina la forza del vento dalla sua velocità come segue:

|     | elocità<br>ninuto |         | in.      | Velocità<br>all'ora | Qualità del vento             |
|-----|-------------------|---------|----------|---------------------|-------------------------------|
|     | Metri             | 0,5     |          | 1800                | Ventó appena sensibile        |
| 1-  | 99                | 1,0     | in the   | 36oo ,              | Sensibile                     |
|     | 39                | 2,0     |          | 7200                | Vento moderato                |
|     | 5.00              | . 5,5   |          | 119,800             | Vento un po' forte            |
|     | ,,,               | 10,0    |          | 36,000              | Vento forte                   |
|     | 20                | 20,0    | 1        | 72,000              | Vento fortissimo              |
|     |                   | 22,5    | ·        | 81,000              | Tempesta                      |
|     | <b>"</b>          | 27,0    | 1.4.3    | 97,200              | Gran tempesta                 |
|     | 29                | 36      | ٠.       | 104,400             | Oragano                       |
|     |                   | 45      |          | 162,000             | Oragano che spezza            |
| eli | alberi            | de', ba | stimenti | ed i basti          | menti stessi, sradica gli al- |

beri, atterra selve, leva i tetti dalle case trasportandoli in alto; rovescia le mura, scuote le fabbriche più forti, e riesce ad atterrarle; precipita le sommità de' monti, spezza le roccie, gonfia i fiumi cec.

Si determina la velocità del vento paragonando i tempi in cui soffiò in più luoghi distanti; la differenza de tempi e la distanza de' luoghi danno lo spazio scorso per ogni ora, cioè la velocità.

I renti un po forti hanno alle volte la loro origine nei punti verso de' quali soffano; coi nel 17/0, Franklin provò a Filadelfia, verso le tette ore della sera, una tempeta violenta di nord-est, la quale non si fece sentire a Boston che quattro ore più tardi, quantroque quetas città sia al nord-est della precedente; paragonando insieme molti rapporti, tanto più esatti quanto che nella stessa sera erasi osservato un ecliasi della luna in più stazioni, si riemonobbe che l'oraguo, il quale dapertutto soffiava dal nord-est, progredira dal sud-orest verso il nord-est con una velocità di 16 mi-riametri sil'ora. Dal che Franklin oonobisue che questa tempesta fu prodotta da una grande rarefazione aerea successa nel golfo del Messico.

Una tempetta simile di nord-est fu osservata di nuovo sopra questa costa dell'Amorica nel 1802; essa cominsiò a Charlestewa, a 2 ore dopo mezzofi, e non si fece sentire a Washington che a 5 ore; a New-York, più settentionale che queste due prime città, essa cominciò a 10 ore della erra, e non giunse ad Albany che all'aurora dell'indomane. In tuto questo intervallo la velocità per ora fu, come nel caso antecedente, di circa 16 miriametri.

Le variazioni de' venti non seguono la ragione inversa delle latitudini como la temperatura e l'umidità: infatti:

1.º Più si avanza verso il polo, più i venti sono frequenti e gagliardi; in Danimarca si contano 9 giorni ventosi per un giorno di calma. Avendo dimandato ad un Islandese, dice Bonstetten, quale differenza trovava tra il clima della Islanda e quello di Copenaghen, egli mi rispose: non v'ha vento a Copenaghen (t).

2.º In più regioni temperate si trovano venti uguali a quelli che dominauo nelle alte latitudini: per es., in Italia, nel paese che circonda Ostia, si scorge un vento che, quale secondo oceano, domina dappertutto quando non trova ostacolo.

"3. Gli oragani della sona torrida sono quasi ignoti sella sona temperuta: tra i capo Verga e quello di Palmara (sella Senegambia lat. 14° 40°) gli oragani, chiamati tornatao, da una parola portoghese che significa vortuce, sono frequentistimi duranta la state e l'autanono: gli annuncia usa piccola nube bianco, perfettamente immobile, e che ha us diametro di cinque a sei piedi; bentosto essa si estende e copre una gran parte dell'orizzonte; un vento vorticoso si sviluppa con inepto terribile; egli non dura che un quarto d'ora; ma in questo corto intervallo, enormi alberi sono sradicati, case rossesiate; interi villaggi distrutti, de' vascelli ancorati ridotti a pezia; ecc.

La forma del paesa influisse nulla forra e diretione dei venti; ed è noto da una parte che nel fondo delle rulfi generalmente la forza de' venti è minore che sulle ciume dei montis, tutti sanno dall'ultra che i monti opponeudosi al corsa de' venti il costriagono a retrocedera.

Observerò finalmente che se uel calore l'intensità notturna di constantemente più bassa che la diuran; all' opposito il veslo mon sembra subire diminuzione d'intensità dalla notte, ma cambiamento di direzione; almeno in più passi marittimi e lacuali. Jafatti quai sopra tutte le coste della zona temperata, ed ancles oppra tutte le coste delle isole del Mediterranco, soffia di giorno il vento dal mare verso il terra, e di notte dalla terra verso il mare; e questi vesta sono più forti presso le coste alle e più deboli sulle basse-

<sup>(1)</sup> Voyage sur la scène des six derniers livres de l'Éneide ; 188. 77,

Ciascua vède che questo elemento, consociuto dal pilota, gli dà il mezzo di correra in salvo di giorno e star sisuro di notte contro le sorprese del nemico, e se nun è conosciuto, può essere occasione della distruzione d'una flotta esco a che serve la cognizione degli elementi statistici.

A confermare l'importanza di queste engnizioni, ricorderò un fatto che i giovani avranno letto in Plutarco. Questo scrittore, nella vita di Sertorio, parla di certi montanari, conosciuti sotto il nome di Caracitani, i quali non avendo nè città, nè borghi abitavano al nord del Tago, una coilina sufficientemente estesa, e vivevano in caverne esposte al nord. La campagna ai piedi del monte era sterile, e il territorio non presentava che una terra frisbile, la quale risolvendosi facilmente in polvere, si sparpagliava come la cenere. I montanari si arano resi terribili per le loro escursioni nel vicinato; Sertorio si propose di snidarli; egli osservò la qualità di quella terra, ed ordinò alle sue truppe d'ammonticchiarla dirimpetto all' ingresso della caverna. I barbari immaginandosi che questo lavoro tendesse ad innalzare un terrazzo per assalirli, sorridevano tra loro e ne facevano le beffe; ma l'indomane un vento del pord che si alzò col sole, suffiò ne' loro antri quella polvere che gli accecava e soffocava. Essi tennero fermo due giorni, ma si arresero il terzo.

La cognizione di quegli elementi statistici frattà; 'come tand' altre volte, una vittoria, e questo fu, per-conò dire, un vantaggio momentanno e che al più si estese ad una generazione. Più derevole fu l'effetto che si esteme nella: costruzione dell' antica Alessandria, la qualer venne tegliata nella sua lunghezza da strade parallele procedenti dal-nord al sud, secibi vensi prorenienti dia nord, i soli dap portino la fresebenza e la salustità in Egitto, procurasserro freschenza e salute agli editanti.

Mancando le osservazioni relative alla forza e direzione de' venti in ciascun mese dell'anno nelle isole equatoriali, mi limito ad esporre i risuitati che costanti osservazioni

presentarono in Milano nel corso d'anni 54, quali le ha, pubblicare il dottissimo astronomo abate De Casaris (1):

|                                        | 1 -0 00 - 1000 000 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forze<br>del<br>vento<br>com-<br>posto | 3333,<br>27.00<br>27.00<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33,<br>23.33 |
| 200                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Direz.  del yento com-                 | x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D L S S                                | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - ×                                    | 000000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nord-<br>Ovest                         | 200272222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                      | 10.000010101010000001110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| O                                      | 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - T                                    | 0 10 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sud                                    | 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PnS                                    | ± − − − − − − − − − − − − − − − − − −                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ν <sub>0</sub> , ,                     | 4440 FLW CF07W   F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ÷ =                                    | 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sud-<br>Est                            | x 1 7 6 9 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                                      | 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ធឺ                                     | 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 20                                  | 0 10 0 10 10 10 0 0 0 10 10 10 10 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| No.                                    | 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| No.                                    | 13.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| h                                      | haio<br>braio<br>20<br>20<br>30<br>80<br>80<br>80<br>80<br>91<br>91<br>91<br>91<br>91<br>91<br>91<br>91<br>91<br>91<br>91<br>91<br>91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Icsi                                   | tennaio<br>darba<br>darba<br>Aprile<br>Maggio<br>ingho<br>Agosto<br>Settembr<br>Ottobre<br>Ottobre<br>Sognia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 15 Two 17                            | S. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(1) Del clima della Lombardia.

The second secon

« Per riconoscere quale sie il dominante fra i venti che in un dato periodo di tempo soffiano in una data regione, dice il sullodato astronomo, giova immaginare le azioni di tutti insieme riunite nel medesimo istante in ordine a spingere un opposto ostacolo. L'azione di ciascuno sarebbe proporzionale alla durazione del tempo, iu cui il vento nel supposto periodo avrebbe soffiato: e la forza di ciascuno, ossia l'essetto da essa prodotto, potrebbe similmente rappresentarsi in funzione di tempo. Tale sarebbe il caso di una nave che spinta dal vento con forza, come uno, facesse cento tese di cammino la due minuti di tempo, il qual cammino prossimamente farebbe in un minuto spinta da forza come due. Prescindendo pertanto dalla quantità del moto e dell' impeto conseguente e dalla diversità di resistenza a diverse velocità, fuori de' casi procellosi, nell'abituale oudulazione dell' atmosfera si putrà benissimo sostituire un grado maggiore di durazione per rappresentare l'effetto di una maggiore intensità del vento.

" Si supponga ora, per esempio, una nave nel centro dell'orizzonte diviso nei soliti otto punti priocipali nord, nord-est, est, sud-est, sud-ovest, ovest, nord-ovest, ed in essi raccolti i venti con forze espresse pel numero dei giorni in cui banno soffiato. Tirata la linea meridiana NS, e ad essa normale la linea EO, l'effetto dei venti insieme spiranti contro la nave e la traslocazione della medesima potrà determinarsi rispetto a queste due linee coordinate. Si considerino da prima le azioni dei soli quattro venti N, S, E, O. La nave verrà spinta fuori della meridiana dalla quantità E-O, e fuori della normale della quantità N-S: quantità corrispondenti alle differenze delle azioni opposte dei venti. Introducendo il semplice principio della composizione delle forze, quelle stesse quantità diventeranno i cateti del triangolo abc, in cui l'ipotenusa rappresenterà la traslocazione della nave, l'angolo q dell'ipotenusa colla meridiana esprimerà la direzione del vento medio prevalente; sarà tang. 9 E-0

<sup>=--,</sup> ed il valore dell'ipotenusa, o sia l'effetto del N-S

vento = --

sin o

a Passando poi ad aggiungre l'effettu degli altri quattro venti intermedi NE, SE, SO, NO, si ostervi che l'azione dei medesimi nasco obliqua alle due coordinate, e che collo stesso principio della risoluzione delle forze la porzione influente viene rappresentata dal coseno dell'obliquità: ciò che nel caso presente richiede che l'intiera azione loro si abbia a moltiplicare nel coseno di 65° eguale a №2°. Quindi a spingre la nave fuori della meridiana agrià also sumu adella forze E—O+ (SE—NO+NE—SO) №1° ed a spingrela fuori della normale agrià similmente la somma delle forze N—S† (NO—SE+NE—SO) №1° di conde .la tangente dell'angolo della direstone del vento medio composto,

4 Per dare il valore numerico a queste formole e per riconoscere la relazione del vento alle stagioni, ho raccolta dal registro meteorologico, ed'ho distinto il numero dei

<sup>(1) «</sup> Queta elegante forma di rappresentare la dirrizione e la forza del rento medio percalente, che in ho escenda di esporer in modo farile e papolare, fa già indicata dal sig. Lambert nelle Memorie dell' Accademia di Berlino per 1777. L'illustre mio colleça sig. conde Oriani ne ha fatto uno nelle Efficiendi attronomiche di hiano del 1795, ed io ne ho qui imitta l'applicazione alle medesime sucrezzioni de acso iri tiferite, e ad altre conditunte successivamente. »

giorai nei quali ciassmo degli otto venti ha soffiato in ciascuno dei dodci mesi dell' anno, cominciando dal 1763 fano al 1816 compito, aggiungendo un giorno, o vero due ogni volta che il vesto era indicato più forte o fortissimo. Coi numeri così ciassificati bo determitato la direccione e la forza del vento medio composto che ha prevaluto nell'astiero perriodo degli anni 54.

- a Divisa l'orizante se'sollti 360 gradi, e fatto prineipio della numerazione dal punto abrd, continuandola verso,
  est ecc., la direzione del vento composto rivilta a gradi 70
  18' 172 cipè assai vicino all'est-pord-est. La força prevalente
  del vento medesimo, riferita alle forze di tutti i renti intieme, risulta come 1779 a 20052, e la medesima forza, ridotta per adequato ad un anno, risulta come 33 a 365,
  pressimamente i code appaiste quanta portione se'ne di
  strugge per le opposta direzioni con cul i ventu sofiano.
- " Le direzioni e le force menstrue del vento composto presentano alcuni rapporti che meritano di essere osservati, e che si riscontrano nella tavola prima, Nei mesi equidistanti dal solstizio di estate le direzioni del vento assai prossimamente si corrispondono paragonando il gennaro col dicembre, il marzo coll'ottobre, l'aprile col settembre. Verso i due solstizi coi quali coincidono a un di presso i punti dell'afelio e del perielio della terra, le direzioni si oppongono quasi diametralmente e quasi esattamente formano i limiti dell'arco órizzontale che il vento percorre nel decorso dell'anno. Nel solstizio estivo il vento soffia dal sud-est a gradi 135; ove rimane stazionario, e d'onde retrocede ne seguenti sei mesi fin verso il punto ovest nord-ovest a gradi 296. Colà arriva alla stagione del soistizio d'inverno, e non oltrepassa, ritornando pei medesimi gradi ed in pari decorso di tempo fino alla prima direzione. Quindi si scorge che il vento composto percorre solo la metà e poco più dell'orizzonte, o sia 200 gradi, dei quali 65 appartengono al quadrante occidentale nord-ovest, e 135 all'emissero orientale NES. Può avvertirsi ancora che nel marzo e nell'ottobre quando la terra è alla

distanza media del sole, e la temperatura è pressimamente eguale alla temperatura media dell'anno, la direzione del vento è eguale similmente alla direzione media risultante da tutte le osservazioni dell'anno.

"La minura della forta espressa dalla formola non ne mostra propriamente la quantità assolute, la quale in ciascon vento particolare può essere assai maggiore, che nel vento composto, ma rappresenta il rapporte che ha questo vento alla soomas di totti gii altri espresso in unità di giorni. Valutata pertanto cotesta somma per ogni mee del periodo eguale al numero di 30 giorni moltiplicato pel numero di 54 anni — 1620, la forza del vento composto sarà in

322 178 278 gennaro — in febbraro — ecc., e quindi scor-

rendo a tutti i mesi si vede che la forza medesima è del doppio maggiore nel solstizio invernale che nel solstizio estivo, più grande negli equinozi e massima nell'equinozio di autanno. »

#### ARTICOLO QUARTO.

AZIONE PARTICOLARE DEGLE ELEMENTI TOPOGRAFICI SULLA MACCHINA UMANA.

Per clima intendo la somma delle circostanze topografiche che agiscono sui sistemi viventi e sulle operazioni degli uomini.

Nell'idea del clima entrano l'indole del suolo, la natera delle acque, le qualità dell'aria, l'umidità e la siccità, il freddo e il calore, l'alettrattà e il magnetismo, i venti e i missmi e similia e e e della consenza

Si dà un'idea troppo ristretta del clima, allorche per questa purola si intende soltanto il grado di latitudine e l'intensità del freddo e del calore. Collo scopo di dare risalto all'azione degli elementi tapografici, e quindi dimostrare la necessità d'osservaril, accenno di volo ia questo articolo alcune alterazioni che esi
producono sulla smecchina umana, a sono occasione al loro
avilappo, ritemendomi sal' insiri del fatto fisio o delle combinazioni concretta, quali all'occhio di qualunque osservatore si
presentano. Senza voler invadere le faustioni del medico,
può uno ststista osservare, per esemplo, che la peste s'arresta alla cateratte del Nilo, ricusa d'estendersi nella Nubia
e nell'Abissini, ed ha i suoi centri principala s'anire asterpo,
costantinopoli, cestri di gran commercio. Non è necesario eserse medico, per vedere che in Egisto l'incontantione
dal vasioolo risces inefficence durante il dominio del vento nordest chismato Harmatthan, il quale essendo passato sulle sabbie dell'Africa è estremamente secco, ecc.

menti topografici, produce a bella posta il prospetto dell' affimenti topografici, produce a bella posta il prospetto dell' affizione guttorale chiamata gozzo, la quale sembra svilupparia senza soggiacere all'azione di quelle apparenti cause fisiche, alle quali i s'suole generalmente attribuiria.

#### CAPO PRIMO.

Cenno sulle alterazioni sanitarie prodotte dagli elementi topografici o che si sviluppano in occasione di essi.

## Luce eccessiva ed oftalmia.

Groenland. Le malattie più comuni sono i reumi, lo scorbuto, i mali di petto, la oftalmie. Queste vengono attribuite alla bianchissima luce, riflessa dei monti di neve, che abbuglia ed offende in modo particolare la vista.

Kamtschatka (pella Siberia). Frequenti infiammezioni d'occhi attribuite alla suddetta riverberazione della Juce.

#### Rugiada eccessiva ed oftalmia.

Alessandia. Appena è tramontato il sole, scende copiosissima rugiada che ammolla sentibilmente gli abiti e coatringe gli indigesi a, ritirarii nelle loro abitazioni; e, nel caso che debbano uscire, si coprono la testa e gli occhi con grosse stoffe di lana, giacchè supopogano che la rugiada concorra ad aggravare le oftalmie, si frequenti in Egitto, principalmente nell' epoca delle escresceuse del Nilo, ed in quelli che dormono all'aria aperta. — Qui vedete che un solo elemento topografico, non molto osservato, produce effetti diversi e rimarchevoli:

- 1. Limita la libertà de' passeggi notturni;
- Cagiona la spesa di stoffe di lana in un paese caldo, quindi ne fomenta la manifattura;
  - 3. Cagiona od aggrava l'oftalmia.

# Particole saline ed ofialmia.

Si suppone che le particole saline di cui è pregon l'aria in Persia, concorrano a rendere i Persiani soggetti in modo particolare ai mali degli occhi. Si attribuisce la atessa influenza in Egitto alle esalazioni del natron (sale alhali che si trova sulla superficie della terra ne paesi caldi).

# Umidità e pessima dentatura.

America settentrionale, Olanda, Venezia. Volney, parlando degli Stati maritimi dell'America settentrionale accerta, che supra 100 individui non ve n'ha 50 che albiano i denti sani. Si prova una sensazione spiacevole, egli dice, vedendo de' giovani e delle bile giovani, all'ebà di 15 a 20 anni, avere de' denti macchiati e sovente distrutti in gran parte. — Pessima dentatura si vede nell'Olanda ed a Venezia. A Nemoura, piccola città nel Gatinese, i maii de' denti. -63

atteso l'umidità, sono sì frequenti ed ostinati, che è quasi impossibile di guarentirsene e conservarii sani e puliti.

#### · Umidità e scorbuto.

Coste orientali ed occidentali della Siberia. Queste regiono affilite dallo scorbuto, e tra le altre cagioni si citano le elerre nebbic che le oporono. In generale le nebbie, che per la maggior parte dell'anno dominano sopra una popolazione, non sono di troppo felice augurio per la sua salute.

Norvegia. All'occidente e sulle sponde del mare, il ciclo è dolce, l'inverno temperato, ma un'aria pesante ed umida vi rende lo scorbuto comune.

## Rugiada, pioggia e malattie.

Svizzera. Gli abitanti di certe regioni pantanose della Svizzera sanno che il lavorare le campagne nelle ore della rugiada, è quasi un'infallibile causa di febbri.

Veracruz. Le continue pioggie rendono l'aria molto insalubre dall'aprile al novembre; essa lo diviene meno nel restante dell'anno, giacchè il vento e il sole si rattemprano a vicenda.

### Pioggie e mortalità.

Impero di Bornou (nell' Africa). Sono copiosissime le pioggie, e gli uomini muoiono sovente per freddo umido.

Rapide variazioni nella temperatura e tisichezza.

Nuova-Galles del sud (colonia inglese). Ne' giovani d'ambi i sessi le affezioni polmonari sono le malattie più ordinarie. Nuova-Yorck. In questa città, se prestasi fede a God-

win, la tisichezza occupa un quarto delle malattic che

regnarono nel 1802, e forma all'incirca un quinto delle malattie del 1803, 1804, 1805.

Portsmouth nel Nuovo-Hampshire: un quinto dei morti nel 1801 furono vittime dell'accennata malattia.

Rapide variazioni nella temperatura, umidità

Ho udito dire da tutti gli Inglesi che consobbi negli Stati-Unti, dice Godwin, che i loro amici stabiliti da pochi ami nella parte meridionale ed anche medie, sembravano loro vecchi del doppio di quel che sarebbero stati nell'Inguilterra e nella Scotia (Recherches sur la population, t. II, pag. 192).

### Azione topografica insalubre ed ignota.

L'aria d'Aleppo è molto secca, molto viva, nel tempo ateso molto salubre per chiunque non ba il petto infermo; ciso mon ostate gli ablianti di questa città e suoi dutorni sono songetti ad una malattia particolare che si chiama serpigine o bottone d'Aleppo. Infatti egli è questi un bottone che, dapprima infiaumatorio, diviene in appresso un'ulcera larga un'unghia. La durata stabile di quest'ulcera si è un nano. Essa si colloca ordinariamente sul volto, e lascia una cicatrice che sfigura la maggior parte degli ablianti d'A-leppo. Egli è di vero che quell'uleera è un risultato di quel clima che ogni straniero il quale vi riseda tre mesi ne va soggetto. Non si conoscono rimedi per questo male, come ne è tuttora igonola causa.

## Azione topografica salubre ed ignota.

Nell'oriente vi sono località in cui la peste è sconosciuta; essa retriu sino a Kennefe presso Tealtyra, lugog d'unione de' pellegrini che si portano alla Mecca, e non va più lungi. Alla Mecca si potrebbe potrate l'abito d' un appestato in qualuque tempo senza pericolo. Il confronto de' luogbi e de' tempi in cui un morbo è massimo con quel ne' quali è nullo, combinato coi relativi elementi topografici, conduce il medico a riconoscere se il morbo sia un risultato immediato di essi, o vero a segli elementi topografici siano tolamente una condizione necessaria al di lui sviluppo, od anco se il loro intervento sia nullo o fisora ignoto, del che il lettore può vedere un esempio nel seguente prospetto relativo all' ingorgamento delle glandole gutturali, cui si dà il nome di gosso.

|            | Paesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Qualità<br>della<br>vegetazione  | Stato<br>termome-<br>trico        | Stato<br>igrome-<br>trico | Stato<br>anemo-<br>metrico | Acque<br>di cui si fa uso                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
|            | Corso inferiore del Rio<br>Maddalena (da Honda sino<br>al confluente del Cauca) dense foreste centigradi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dense foreste                    | tra i 22 e 33<br>centigradi       | massima                   | aria<br>stagnante          | Non acque di<br>aria neve ma acque<br>stagnante scaturienti da |
| 208 pp 112 | Corso superiore del Rio auolo privo tra i 22 e 23 Maddalena (tra Neiva e di Vegetanione centigradi Ponda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | suolo privo<br>di<br>vegetazione | tra i 22 e 23<br>centigradi       | estrema                   | venti                      | venti bigie, terreni<br>impetuosi calcari a Mari-              |
| Estaten.   | Pianura di Bogota alta suolo privo<br>Goco piedi sui letto della di<br>detta riviera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | suolo privo<br>di                | tra i 4 e 7<br>centigradi         | massima                   | venti<br>impetuosi         | Bogota                                                         |
|            | Aipi Svizzere, vallate regetazione gran calore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vegetazione<br>abbondante        | gran calore<br>nella state        | molta                     | aria stagnante             | aria Acqua di neve                                             |
| trzog ib   | Sulle rive dall'Orenoco, del Cassiquiare, e del Rio del Cassiquiare, e del Rio de del Casteres de Atures d |                                  | abbon-<br>dantissima culore annuo | eccessiva                 | soffio<br>di vento         | ao.<br>Aequa comune.                                           |

Elementi di confronto.

d'aria.

#### OSSERVAZIONI.

#### ( Confronti tra-i gradi del male ).

l gozzi sono più orridi a Maraquita, dove le sorgeuti che scorrono sul granito, sono chimicamente più pure che quelle d'Honda e di Bogoto, e dove il clima è molto meno ardente che sulle rive della Maddalena.

Non raffreddamenti sabiti, non grau differenz tra la temperatura cotturna e la diurea nella vallata della Maddalena, dove regna la costanza delle basse regioni de'tropici, e' dove l'estensione della acala termometrica in tutto l'anno Don comprende che pochissimi gradi,

#### ( Epoche dello svituppo del male ).

Solumente da 30 a 32 anni cominciareno a comparire i gosti a Sonta-Fe di Bogota y i non mono numeroni che ad Honda, e nella valita della Madalena, ma vanno crescendo senas che si oscervira alcun cambinaccion negli elementi i terraqueri, girantici, annotierici, Occito male estende giornalimente il suo impero sella Nuori Granta, se e noi regna sologuette nelle valili calle e temperare, ma suste anche, gii ablituti delle sommità agphiseciale della Cordilliera; la mattiava salendo a poco a peco solle montago:

Gli individui ne' quali si è i mostrato il goizo per la prima volta alla fine dello scorso accolo: a Dogola, non discendono da famiglie d'Honda o di Maraquita molti di esi non visitarono mai que' lughi, il che impedisce d'attribuire alla generazione la diffusione del male.

### CAPO SECONDO.

Continuazione dello stesso argomento.

### § 1. Venti incomodi e insalubri.

Vento detto Khamsyn. Vento detto Semoum (1).

III. Epoche

Soffia dal principio di marzo alla fine di maggio ed anche ai primi giorni di gingno.

Si fa sentire ne' mesi di luglio, agosto, settembre,

IV. Apparenze che l'accompagnano

Benchè il cielo sia serenissimo in Egitto, pure, durante il Khamsyn, l'aria s' offusca, sembra piena di polve fina quasi insensole anche di mezzodi.

L'offuscamento dell'aria, ma in minor grado, e piuttosto vicino all'orizzonte, è comune anche al Semoum: sembra che questo vento sibile che vela la faccia del tragga seco o sviluppi del gaz nitroso.

In Egitto dal and-and-Provenienza

Nell'Arabia deserta dal nord.

Il Khamsyn diffonde un calore simile a quello che esce dalla bocca di una Temperate fornace, e la temperatura passa subitamente dai gr.

Il Semonm non altera gran fatto la temperatura, almeno in modo al sensibile come il Khamsyn.

VII.

16, 18, 20 ai 30, 36, 38. Tre giorni, qualche volta giorno dura 3 a 4 ore di mezzogiorno alla sera. seguito.

I colpi istantanci del Seun solo, talvolta quattro; moum non durano plù di se persiste di più riesce 2 a 3 minuti : questi si faninsopportabile; in clascun no sentire solamente dal

VIII. Ferza

Dorata

Ne' deserti dell' Egitto . benché non frequentemendi sabbia.

Non dà prova d'alcuna forza: l'aris sembra avere te, solleva immensi vortici perduto la sua elasticità.

IX. Maggiore. ın quali lnogbi?

Questi vortici di sabbia sono meno frequenti nel deserto all'est dell' Egitto. che in quelli all'ovest, dove il terreno è più mobile.

Il Semoum giunge di rado sino ad Aleppo; la sua malignità scema passando pel gran lago che è all'est di quella città, e s'aunienta sul Tigri e sull' Eufrate.

I viaggiatori non indicano pronostici, e dicono solo che il vento, tenue sul principio, diviene poscia violento.

Sono tre i segul dell' arrivo: odor di zolfo sottilissimo; calma straordinaria dell' aria, offuscamento dell' atmosfera principalmente vicino all'orizzonte.

del dominio

XII.

Danni

onde

guarentirsene

Come vento regolare , Come soffio d' sria subito prevalente aul quarto di e locale si ristringe a pic-XI. circolo meridionale, do- colo spazlo.; Estensione

mina sopra grande estensione di parse.

consumato da no fuoco inehe cagiona

ge sinu alla morte.

Allorche questa esalazio-La respirazione diviene lifficile e penosa; la pelle ne sorprende una carovana si dissecca, e l' pomo è all'improvviso, e non si presero le consucte precauterno; guai al viaggiatore zioni, pochissime persone che il Khamsyn sorprende sfuggono alla morte; la sua sulle strade lungi da ogni respirazione è mortale non ssilol egli ne risente tutto pel solo uomo ma per ogni il danno, che talvolta giun- essere vivente, salve alcune eccezioni locali.

deserto nelle loro tende o in pozzi, dove aspettano la THE fine di questa specie di Precauzi

di vento.

temporale. È cosa pa po' umiliante il vedere il preteso re della natura ran-

Gli abitanti delle città L' Arabo, appena pree de' villagi si chindono sente l'arrivo di quel sofnelle loro case, quei del fio mortale, non scende ma precipita di sella, atorna il capo dalla direzione del vento, avvicina la faccia al suolo e ritiene la resoirazione.

I cammelli si prosternano nicchiato in un pozzo, per e cacciano il muso nella salvare la vita da un colpo sabbia (2).

#### NOTE E OSSERVAZIONI.

(1) Pongo a fronte questi due venti, perché Volney li ha confusi insieme.

Khamsyn è una parola araba che vuol dire cinquanta, giacchè quel vento si fa sentire più frequentemente ne' cinquanta giorni vicinl all'equiposio di primavera.

Semoum è una parola araba che vuol dire veleno.

(2) Le qualità morbifiche del Khamayn sono attribuite da Larrey alle esalazioni putride delle sostanze animali e vegetabili che quel vento porta seco, esalazioni sviluppate dal calore ne' laghi, che le aeque del Nilo colle loro escrescenze formarono, e ne' cimiteri che esse invasero,

e poscia abbandonarono. Oltre la stagione, egli attribuisce quel calore straordinario alla provenienza di que' venti, i quali attraversarono gli immensi deserti che circondano tutto l'Egitto a meazodi.

L'origine delle qualità mortali del Semoum, detto anche Samiel, è tuttora ignota; è però cosa natorale il sipporre, che queste qualità acemino o crescamo di intensità secondo i luoghi. Un viaggiatore nè dà la seguente descrizione:

u Irak-Arabi (città persiana). Nel corso di 40 giorni tra il Inglio u e l'agosto vicoe dal deserto un vento, i cui effetti sono sovente a distruttori. Egli è chiamato baude Semoun o Samiel (vento pesti-« lenziale). Egli è un soffio d'alcuni minuti, che passa colla rapidità u del lampo. Nissun osa uscire di casa, mentre questa specie di fiam-« ma invisibile rade la superficie della terra. Un' atmosfera depsa; " principalmente vicino all'orizzonte, annoncia l'arrivo di questo flaa gello, Nemico dell'uomo, egli non lo è de' vegetabili, giacche la « sua continuazione accelera la maturità de' frutti. È cosa rara che " il bestiame oc resti offeso, ed io mi meraviglio, che i suoi polmooi u non riscotano alcun effetto da questo principio distruttore; ciò non a ostante il fatto è vero. Le bestie vanno a bere ne' momenti della " maggiore iotensità del Samiela quelli che li conducono, a'applicano « una specie di limo sul volto, e sulle altre parti del corpo, abituala mente esposte all'aria; questa precauzione riesce generalmente a " garantire. Dovunque è passato questo vento, il quale soffia dal meza zodi sino al tramonto del sole e cessa di notte, un odore sulfureo, 44 ma nel tempo stesso disgustoso e putrido, si fa sentire per lango 44 tempo : il veleno che porta seco, debb'essere mortale, giacche so 41 uno sgraziato viaggiatore lungi da ogni asilo incontra il Samiel, « cade all'istante; bastano alcuni minuti, perché le sue carni diven-4 gano nere e contraggano, ogualmente che le ossa, una tale corrua zione che il minimo moto del corpo le separerebbe le une dalle altre » (Journal des voyages, tom. XVIII., pag. 97. 98).

Il Solano che, proresiente dalla vieina costa d'Africa, a fis sentrie in lapagas, e principlamente a Gelico, sensiglia più il Senouche il Khamya, ma in un grado molto minore; egli si riduce a soffi di calore o a paseggiere surpae, nectore l'aria è tranquilla e il marnervoo, egli nea è mottiero. A Gelico, durante il Salano, i presi vengnon alla superficie dell'acquat o sembrano indeboliti, gli uscelli volano in regiono più basse; i canò in anacondono; giatt usono invai da farcere i muli suprano avidamente l'aria e non manganos che la metà del lore foreggio: i porcei tentano cel gruppo di nascodoriti potterra. Si attribuscono all'iritatione merona prodotta dal Solano ceccuei di passioni e deliti.

#### § 2. Venti incomodi e salubri.

Tra questi venti ne citerò due, il Mistral che domina nella Provenza, e l' Harmattan sopra una parte delle coste d'Africa.

1.º Benché il clima d'Avignone sia assa' caldo in estate e dolcissimo nel verno, pure in tutte le stagioni soffia di tempo in tempo un vento di nord-overt che cambia in un sistante la temperatura dell'aria e dura 3, 6, 9 giorni coa maggiore o misori impetes alle rottle la sus violenza è tale che rovescia i camini, secuole i tetti e minaccia totale distrutuione alla citti. Egli è pungectissimo nella sistas state; nel verno vi penetra, vi agglisiecia sino nella midolla delle ossa. Nulla può tottravvi alla sua azione; gli abiti più naldi, più fittamente tessuti non gli resistano; egli si insitua attraverno alle porte e alle finestre; voi gelate vicino al fuoco; ma egli depura, riisana Paria e dissipa i germi delle malattic che vi sono sparsi e finchè egli domina nissuoo si lagoa della sua salute.

Avenio ventosa, sine ventoso venosa, cum vento fastidiosa.

a.º Sopra una parte della cotta d'Africa tra il Copo Perde e il Capo Lopes prevale, durante i mesi di dicembre, gennaio e felbraio, uo veoto che i Fanifes, nazione che abita sulla Cotta d'Oro, chiamano Harmattan. Il Capo Verde trorasi al 15 gr. di lalitudine boreale, e il Capo Lopera il di latitudine australe. La cotta tra questi due Capi corre in una direzione obliqua presso a poco dall' O-S-O all' E-S-E sopra un'estenione di 2100 miglia e più. Alle isole di Loz, che sono al nord di Sierna-Leone e al sud del Capo Verde, il vento soffia dall' E-S-E, sulla Costa d'Oro dal S-E, al Capo Lopes e sul fiume Gubon dal N-N-E.

Questo vento s' alza indistintamente ad ogni ora del giorno, in ogni istante della marca e ad ogni fase della luna. Egli continua uno o due giorni, qualche volta cinque a sei, e non è senza esempio ch'egli abbia continuato quindicti giorni. Ordinariamente esso ritorna tre o quattro volte in ciascuma stegione. Egli soffia con una foraz moderata, non così forte come il vento di mare, il quale nella bella stagione spira tutti i giorni dall' O-S-O e dal S-O, ma più forte che il vento di terra, il quale tutte le notti viene dal nord o dal N-N-O.

Tre sono le qualità di questo vento.

1.º Una spessa nebbia o un deno vopore: Poscurità che ne è prodotta è si grande che sovente non si distinguono gli oggetti più vicini. Il sole coperto, diurnate tutto si giorno, non apparisce che un poco verso il mezzodi; Pocchio può impunemente fissarsi sul suo disco che presenta un rosso chiaro.

2.º Una siccità estrema. La rugiada non cade più, allorchè soffia l' Harmattan : la menoma traccia d'umidità non si scorge nell'aria; quindi ne soffrono sensibilmente i vegetabili; le piante dilicate e sopratutto i legumi de giardini periscono. L'erba si dissecca come fieno: lo stesso vigoroso semprevivo (semper vivens) risente la sua maliena influenza. I tronchi, i rami delle melarancie, de' cedri, de' limoni si sformano, le foglie appassiscono; e se l' Harmattan continua dieci a dodiei giorni divengono secche al segno che si può ridurle in polvere fregandole coi diti. I frutti di questi alberi, il succo de' quali non circola che a stento, inguallano, si disseccano e non giungono nè alla perfetta maturità, nè alla loro naturale grossezza. Gli abitanti del paese profittano di questa estrema siccità per dar fuoco all'erba, ai cespugli, ai gioveni alberi, principalmente vicino alle strade, non solo per tenerle aperte ai viaggiatori, ma anco per distruggere i nascondigli in cui si appiattano i loro nemici per sorprenderli allorchè l'erba è molto alta e i bussi troppo folti. Questo fuoco si propaga e vola con tale rapidità che spesso pone in pericolo i viaggiatori. Per evitarlo, allorche lo veggono giungere, essi appiccano il fuoco all'erba nella direzione del vento, e seguono il fuoco da essi acceso.

Le qualità disseconti dell'Harmattan ii fanno sentire anno sul corpo umano. Cli occhi, le narici, le labbra e il pulato, direagnoso aridi e iritalbili; egli è necessario bere sovente, non tanto per estinguere la sete, ma per inumidire il gozzo, tormentato da penosa siocità. Le labbra screpolano, il naso si scoria, e beschè l'aria sia fresca (altro de' caratteri che distingue l'Harmattan du Rhymayn), si sente ciò non ostante sulla pelle un calore pungente ed incomodo. Se l'Harmattan dura quattro a cinque giorni di seguito l'epiderme screpola, le mani e il volto si pelano, come pure la altre parti del corpo se il vento continua. Il sudore provocato dall' escrezio, è somannente acre celle parti copretaggi abiti; se si applica la lingua sulle braccia, si prova il sapore dello spirito di corno di cervo sciolto nell'acqua.

3.º Una salubrità senza esempio. Quelli che sono travagliati dal lusso di ventre, dalle febbri intermittenti, guariscono al soffio dell'Harmattan. Quelli che le febbri indebolirono, e le forza de' quali furono essante da copiose e frequenti evacuazioni, sopratutto da eccessive cavate di sangne, si ritabiliscono e ricuperano le forze, a dispetto e con grande soprena del medico. Questo vento dinoscoia tutte le epidemie; le febbri intermittenti e il vaiuolo spariscono affatto; non si riesce a comunicarne il contagio nè anche col accocrso dell'arte (1); tanto è vero che ciò che nuoce alla vita regetativa, è spesso utilissimo alla vita nnimale ed all'opopato.

<sup>(1)</sup> Journal des voyages, tom XIX, pag 109-112.

#### CAPO TERZO.

Elementi topografici più o meno innocui ai nazionali e più o meno fatali agli esteri.

#### 1. Aleppo.

Gli Europei giungendo in Aleppo sono assaliti da una febbre che dura 24 ore, ed a cui si dà il nome di gouse (Journal des voyages, t. XVI, pag. 61).

# II. Salem.

Gli tiranieri principalmente vanno spesso soggetti ad una febbre che si chiama febbre di Salem: essa non è forte e non ha che due o tre accessi; ma ciò che la caratterissa à è che gli accessi ritorasso ciascun mese, e che difficilenente si riesce a liberarsi da suot ritora pieriodici anche abbandonando il paese (Journal des voyages, t. XVIII, pag. 309).

# III. Sierra-Leone (in Africa).

L'umidità e il freddo delle notti, seguiti dal cocente calore del sole perpendicolare, rendono questo clima sommamente danoso agli Europei. La rugiada è il forte che gli uccelli, per loro bevanda abituale, sono soddisfatti dell'acqua che resta sulle foglie (Nowelles Annales des voyages, t. XI, pag. 368).

# IV. Oasi di Syoual (Stato Barbaresco).

Vi si trova in abbondanza acqua dolce ed acqua salata; ma le sorgenti che somministrano la prima, sono per la più calde e cagionano agli stranieri febbri pericolose (*Voyages* de Browse, t. 1, pag. 34).



### V. Montréal (Canada).

L'acqua del finme S. Lorenzo, estremamente pura e trasparente, invita naturalmente a herne; ciò non ostante essa esgiona nausee, dolori di stomaco e la diarrea alle persone che non vi somo abituate. I savicellai non ne risentono alcun incomodo (Annales des voyages, t. XVI, pag. 166).

### VI. Isola Formosa.

È una circostanza ben dolorosa per quett'isola à grande e à fertile, di non avere acqua buona a berri, almeno dagli straoieri, giacchè l'acqua che essa possiede, produce sulle loro macchine effetti nocivi ed anche mortali. Solamente nella capitale trovansi sorgenti che riescono innocue alla salute (Nouvelles Annalest des voyages, L. XX, pag. 201).

# VIL Isola di Cos.

Sarebbe stato desiderabile, dice Clarke, che la marina inglese, mentore ritrovavais acto il diena d'oriente, avesse seguito i precetti dietetici lasciatici da Ippocrate: egli proibira l'uso delle uoba: son esse distatti il veleco degli Inglesi che visitato le coste orientali del Mediterranco. Allorché m'accingava a fare il visegio delle isole della Crecia, Pallas soi sestinae dalle Crimea: guardateri da tre veleci, dalle uora, dal burro e dal latte. lo fui poscia testimonio della morte d'un officiale inglese, il quale perì in delirio per avere continuato a far colezione con uora. Un capitano ed altri miliari elbero la stessa sorte (Annales de voyages, t. XXII, pag. 216).

Fig. 1 Sec. 18 (1) 
#### VIII. Crimea.

Se si eccettus il ditterto tra Koutchouckoi e Soudak, regiano nella Crimea molte malettic e specialmente febbri endemiche, alle quali sfuggono di rado gli stranieri. Esse comiodano colla primavera; è quasi impossibile preservarene durante la state e non finiscono che coll' autunno. Se vi bevete dell'acqua dopo d'avere mangiato de' frutti, se volete godere del fresco, se ne' più forti calori vi spogliate d'una parte de vostri abiti, una efbbre, e per lo più una febbre terrana, ne-è-il hisultato ineritabile; perciò questo passetviene riguardato come si omittero delle troppe che sa Russia vi spediuce per mantenersene sa possesso (Nouvelles Annales des ovyager, tom. XXIV; pag. 13).

# IX. Calentia. .....

La temperatura di Calcutta è eccessivamente calda: la bella stagione vinene col verso; cioè dal norembre al marzo; dal marzo al giugno, celori issopportabili per un europeo; dal giugno al settembre, grandi pioggie succerà più fistali. Si carloto he chi ri imolti giounna avventurieri che passene ciacun anio al servizio della compagnia inglese, uno solamente sopra rio fresitte al clime (Simondy Poyage on Angleterre, t. II, pag. 277). Nell'aprile del 1803 i soldati inglesi, combattendo contro i Piodarici, dovendo soffrire un calore di gr. 43 Resumur ed i venti sofficeati di epirle, morivano all'istante come mosche (Journal des voyages, tom. II, pag. 2017-26).

# X. Isola di Walcheren.

Più regioni dell' America e dell' Africa, che presentano aspetto piacevole e seducente, divengono la tomba delle generazioni nuove che vanno a stabilirvisi. Ma per quale motivo lo stesso disastro, o sia febbri mortali, assalgono gli stranieri che giuogono nell'isola di Walcheren, dove il clima non si rinetto nel del calore umido dell'America, nel del calor secco dell'Africa, e dove quelle febbri risecono poco nocive agli indigeni? Il problema sembra tanto più difficile, quanto che se quelle malattie si sviluppano tra i canali dell' Olanda e di Batavia, compariseono anche sul terreno secco di più parti dell'Arabia, ecc.

#### XI. Miana (città persiana).

Il forestiero, il cui alloggio noe è stato ben puliro, purificato, rinferento, corre a Miana pericolo della vita, essendo questa città e i villaggi adiacenti aggravati da una infesione che finora è riuccio impossibile; d'estirpare. Questi infecione consiste in cimici, cella forma e nella grossezza simiti a quelle d'Europa, ma un po' più piatte, e che bentosto veggonsi coprire tutte le muragle d'un colore rosso brillante. Esse sono il velenose che la loro morsicatura produce la morte alla fine di etto o avve mesi. Non solo i forestieri ma anco le persune che non risideono abitualmente a Miana e nel suo circondario corrono lo stesso pericolo, mentre il popolo della città e i paessai de' diatorsi o non ne sono giammai morti o da questa morticatura più serie conseguenze non provano che da quella del meno mocente inactio (Journal des voyages, t. XVII.) page, 243).

man per er freshere process a comme

# LIBRO QUARTO.

VARIAZIONI NELLE SPESE E LAPORI PUBBLICI, NEI REGOLAMENTI E NELLE LEGGI PER ELEMENTI TOPOGRAFICI.

Più persone si danno a credere che i materiali di cui va in traccia la statistica, non sieno che basi alle speculazioni della finanza. Benchè dalle cose già dette si posa travedere quanto questa pazza idea vada lungi dal vero, ciò non ostante, collo scopo di distruggeria affatto, farò qui un canno delle variazioni che subir debbono le spese e i lavori pubblici, le leggi e i regolamenti per circostanze topografiche, riserbandomi d'indicare le altre variazioni che sono volute degli altri elementi statistici, che andremo di mano im mano sviuppando.

# SEZIONE UNICA.

# CAPO PRIMO.

Variazioni nelle spese e lavori pubblici per elementi topografici.

Più spese e lavori pubblici seguono le variazioni,

- 1.º Del termometro, dell'igrometro, dell'anemometro;
- Delle qualità fisiche e chimiche del suole;
   Della forma e direzione de' terreni;
- 4.º Delle combinazioni binarie, ternarie ecc. di tutti gli

§ 1. Spese pubbliche variabili per elementi topografici.

I. Spese pubbliche volute dallo stato termometrico. A misura che cresce la durata e l'intensità del freddo cresce la spesa del combustibile necessario.

1.º Per riscaldare i pubblici dicasteri civili e militari,

2.º Per tenere liquido l'olio ne' fari sulle coste marit-

3.º Per promorere l'evaporazione del sale na relativi atabilimenti pubblici, ecc. Queste spese sono, a modo d'esempio, in alcuni comuni della Svizzera come 10; nella Scozia meridionale 8: nel reggo Lombardo-Veneto 5; nella Romegno 3; nel Portogoglio o.

L'Imperatore, Alessandro fece costruire nel 1817 a Mosca, sopra, un'emicenza al nord-ovest del Kremlin, la più vasta sala che esista nell'universo, e. che dere servire alla parata ed ciercizio delle truppe durante il freddo ivi cocessivo.

Lima, che non vede mai la neve, non deve spendere 38m. lire annualmente come fa Milano, onde sgombrarne le sue contrade, ecc.

11. Speze pubbliche volute dallo stato igrometrico. L'umidità è la causa principale della degradatione delle fabbriche; in ragione di essa cresse la necessità di ristuurarle e controirle di nuovo. Questa necessità è minima in Egitto, media in Italia, massima nell'Olanda, nella Scotia, nelle Antille, ecc.

Io più passi del Nord-sono-becessarie le maggiori precausioni per impedire all'umidità d'instituaris nelle volte delle caserme, acciò non muoca alla salute delle truppe e non guasti i viveri ne'-magnazial. Inhitti ella è la causa principale delle auterazioni cui vanno soggetti i sistemi organici.

L'umidità è tale nelle Isole Antille, che le scritture restando in breve tempo alterate e guaste, deperiscono i documenti degli atti civili e criminali. Il goreno francese, allorchè possedeva quelle isole, vedendo che gli archivi d'una generazione non conservavansi intatti per la seguente, ordinò, con editto del giugno 1776, che fosse atabilito a Versailles un deposito, e ad esso venissero trasmesse le copie legalizzate di tutte le carte pubbliche delle sue colonie d'America, d'Africa e d'Asia. Si spedivano a quell'archivio gli atti autentici delle nactice, delle morti, dei matrimoni, degli atti giudiciari e stragiudiciari relativi alle persona ed alle proprietà, delle leggi e degli ordini de' governatori e de' consigli coloniali que

III. Opere pubbliche volute dallo stato idraulico. Si ricordino qui le spese che dovette subire Cartagioe, allorche, per procurare ai suoi cittadini acqua abbondante e potabile, costrusse un acquedotto lungo circa 70 miglia, conduceadolo per monti e per valli, sustenecdolo con archi di soo picdi d'altezza, attingendo l'acqua nel monte Zuan che trovasti al sud-ett di quella città, monumento che non ha l'eguale nell'architettura antica o moderna d'Asia o d'Europa. Queste o simili spese non si fanno nel paesi dove i pozzi abbondano.

Ne' conti preventivi della Svizzera non si trovano le spese che sa l'Olanda per disendere le sue città e le sue terre dai fiumi e dal mare.

IV. Spece pubbliche volute dallo stato anemometrico. Le città soggette a frequenti e gagliardi colpi di vento, come, per es., Vienna, sono costrette a far abacquare le strade due volte al giorno, onde preservare i suoi abitanti dalla molestia della polvere e diminuire il numero delle malatti polmonari. Questa spesa è tuttora grande, benchè un po' minore, a Londera, Parigi, Inpaban ecc.

<sup>(1)</sup> Les Antilles Françaises, particulièrement la Guadeloupe ecc., par le colonel Boyèr-Péyreleau, tom. 1.er, pag. 13-19.

Parleremo altrove degli elementi topografici che rendono variabili le spese per la costruzione e manutenzione delle strade

#### § 2. Lavori pubblici.

Elementi topografici da esaminarsi e richiedenti variazioni.

# I. Ponti ed argini.

La possibilità fisica di eseguire ponti ed argini è limitata

- 1.º Dalla durata del ghiaccio;
- 2.º Dalla frequenza della pioggia (1);
- 3.º Dai venti funesti de' quali ho detto un cenno alle pag. 292 e seg.
  - 4.º Dall' eccesso del calore come in Etiopia;
- . 5.º Dalla qualità paludosa, dalla forma montana del paese circostante, per cui sono più difficili i trasporti;
  - 6.º Dalla distanza e scarsezza de' materiali.

Dove questi elementi sono eguali a zero, la possibilità di lavorare si estende a 12 mesi, megli altri è più o meno limitata, e in alcuni si restringe a due e meno; e quindi crescono le spete e la durata dell'esecuzione.

# Asciugamento di paludi.

Questi lavori richieggono la cognizione de' seguenti elementi topografici:

1.º Pendenza generale e particolare de terreni;

<sup>(1)</sup> L'inverno o la stagione pierona nell'Abiasinia comincia nel giugno e dura sino al principio di settembre. La pioggia, soventa accompagnata da tuoni e da oragani sparenterolli, costringe gli abitanti a sopendere tutti i l'avori e fir cessare qualunque operazione militare (Matle-Brun, Précis de géographie, t. IV, pag. 526).

2.º Indole del suolo (vedi le pag. 66 e 67);

3.º Acque che decorrono dai luoghi superiori; 4.º Acque che sorgono dal fondo paludoso:

5.º Acque che scendono dal cielo.

La distinzione dell'origine delle acque è indispensabile per organizzare stabilmente i canali e procurare lo scolo più facile e più spedito.

In alcune località, come, per es., nelle paludi Pontine, i grandi lavori idraulici non sono possibili fuorchè nelle stagioni fredde, cioè quando i lavori riescono più dispendiosi, giacchè la cattiva aria che esse tramandano nelle stagioni calde, allontana i distanti giornalieri, e l'esibizione di qualunque mercede non riescirebbe a condurli sul luogo; mancano quindi le braccia, ed è forza sospendere i lavori nelle stagioni in cui altrove si eseguiscono con maggiore facilità e minore spesa; ecco l'influenza degli elementi topografici.

#### III. Lavori intorno alle fortezze.

Dove il terreno è composto di grossa sabbia e sassi rotondi, incapaci di ritenere l'acqua, è quasi impossibile di circondare di fosse une fortezze. Riuscirono inutili gli sforzi che fecero i Veneziani per ritenere l'acqua intorno alla fortezza di Palma-Nova, situata in una pianura composta delle grosse materie che i torrenti del Friuli, il corso de' quali è rapido e corto, vi deposero appena usciti dalle montagne; le acque che i Veneziani radunavano, vedevansi gemere e zampillare da tutti i lati nelle non molto distanti campagne. Se una dose di limo argilloso unisse quella sabbia e que' sassi, la costruzione delle bramate fosse riuscirebbe meno difficile e meno dispendiosa.

# IV. Lavori ne' porti.

Rendono variabile la spesa per questi lavori : 1,º La direzione e la forza de' venti;

2.º La direzione e la forza delle acque;

3.º La qualità del fondo marittimo:

4.º Le materie che vi decorrono dai luoghi circostanti.

Le sabbie che i venti cacciano incessantemente verso le coate della Pomerania, chiudeono sovente l'ingresso de jonzi, il mantenimento del quali richiede lavori dispendiosissimi. Il moto del mare è iì violento in quelle piagge, che le dighe più forti, i moli più solidi sono scossi, levati, datrutti uel giro di poche ore; e gli sforzi fatti nel corso di 20 santi per salvare da quelle rovine il porto di Surinemonde, non riuscirono che in parte (Catteau, Tableau de la mer Baltique, tom. 1er, pag 50-551).

#### § 3. Continuazione dello stesso argomento.

Elementi topografici richiedenti variazioni nella costruzione e rinnovazione de' cimiteri.

Disperdere le spoglie de' morti col minimo danno de' viventi, tale si è il problema di cui presentar dovrebbero la soluzione i cimiteri. È dunque necessario consultare gli elementi topografici. Infatti:

#### I. Direzione de venti.

Nello stabilire i cimiteri fa duopo esaminare la direzione del vento dominante, e quindi collocari li modo che il vento passi sulle abitazioni pria di giungere si sepoleri; nel caso opposto gli effluvi mefitici verrebbero a ledere la salute degli abitanti.

### 11. Acque sortumose e situazione del suolo.

Dove a poca profondità s'incontra l'acqua sotterranea, non è possibile di fare le fosse debitamente profonde, giacchè quest's equa ricerendo il putridume de' cadaveri, lo trasporterebbe nelle sorgenti, ne' pozzi, nelle cantine in tempo d'eccedente pioggia con danno della popolazione. Questa circostanza impedisco di dare alle fosse de' cimiteri di Milano più di tre brascia. Quindi i emisteri situati in luogbi troppo bassi o sulle rive da' ruscelli, fiumi, laghi si oppongono alla mecessaria profondità delle sepolure.

#### III. Mancanza di profondità nel suolo.

Dove è nulla la profondità del suolo, cioè dove non v'ha che macigno coperto di qualche pollice di terra, riecci impossibile il sotterrare i morti; quindi nel gran S. Bernardo i cadavri de' siaggiatori e degli abitanti dell'ospisio sono riuniti i nun astanta, coperti con un lessuolo, giacchè vi la terra sigrata e maledetta non contenta di negare all'osmo gli alimenti mentre vive, ricursa anco d'aprigil il suo seno allorchè ha cessato di vivere. A questa circostanza debbeti attribuire l'uno barbaro che era in vigore nelle isole Baleari, dove le membra del cadavere venivano spezzate a colpi di manza, quindi inchiune in un'urna che si copriva con un mucchio di pietre. La quale durissima roccia sussistendo tuttora, gli abitanti depongano i morti nelle chiese; altrore si abbruciano.

### IV. Qualità chimiche del suolo

1.º L'argilla formando sulla superficie de' cadaveri uno atrato tenace, li preterva dal contatto dell'aria, e così ritardandone lo sioglimento, ritarda l'eposa della rinnovazione de' cimiteri. Un altro inconveniente di questa terra si è che sotto l'arione del calore si fende, e quando le fessure si estendono profondamente, l'aria ne estrae vapori avvelensit.

2.º La rena sottile !asciandosi penetrare dall' aria e dall' acqua, non si oppone all' imputridimento, ma non si oppone nè anche alla continua evaporazione delle particole naimali de'corpi in essa sepolti. Questa circostanza rende necessaria maggior distanza tra le fouse, e quindi maggiore vastità ne'cimiteri, acciò, mentre s'apre una nouva fossa, son escaso mortali efflavi dall'antica che le è vicina. Quindi la legge frances del 33 pratile, suno XII, lasciò una latitudine nelle dimensioni delle fosse, ed ordinò che queste distassero 3 a 4 centimetri, ed all'estremità superiore ed inferiore, 3 a 5.

3.º La terra calcare esercita un'asione più efficace sui cadaveri, assorbendo l'umidità ed i gas mefitici che si svi-luppano dai corpi putrefatti. Questa circostanza permette di rinnovare più presto i cimiteri, e quindi d'impiegarvi minor estensione di terreno.

#### V. Stato termometrico.

È pronta la decompositione de' cadaveri nella zona torrièm mono pronta selle temperate, lentissima nelle fredde;
da ciò risulta la necessità di tota espellire i morti o la
possibilità di minore o maggior dilazione. Se ne' paesi caldi
i cadaveri giungono al totale diseccamento in due nani o
tre, molto maggior tempo richieggono ne' freddi. Ora non
dovendosi rinnovare i cimileri se non dopo che i cadaveri
sono affatto direccati, è chiaro che la lentezza di questo processo reade necessaria maggior vastità ne' cimileri ed ill'oppoeto; quindi se, per et., si possono rimovere i sepoleri i
Milano ogni 15 anni, seranano necessari 25 o 30 in Germania, 50 o 100 e fore più ia Siberia; coà i moti annuali del
termometro in due paesi servono a misurare la vastità dei
sepoleri, supposte uguali le ponolazioni.

#### CAPO SECONDO.

Misure commerciali e militari variabili per elementi topografici.

#### I. Freddo in generale.

Il regno Lombardo-Veneto stipendia più persone sui monti, alloggiate in case del governo, acciò vadano in soccorso de' viaggiatori o indirizziti dal freddo o privi di susistenza o che avessero smarrita la via. Rendono lo stesso servigio gli nttimi religiosi abitanti nell'ospizio del gran San Bernardo.

In Francia, quando il freddo giunge a 10 gradi sotto lo zero, si cambiano le sentinelle ogni ora: in Russia nella segraziata campagna del 1813 era necessario cambiarle ogni mezz'ora.

# II. Neve.

Dopo un ordine dell'imperatore Alessandro, tutte le grandi strade imperiali dorranno essere fianchegiate da file d'alberi, misura tanto più necessaria in Russia, quanto che la nere, la quale dura sei mesi, fa sovente perdere ai viaggiatori la tracia delle strade. Severono allo stesso fine gli alti pali che di distana in distanza si suole piantare sulle montogne della Svizzera.

# III. Boschi,

Nelle contrade selvose è necessorio stabilire qua e là delle guide, le quali possano consigliare in tempo gli infelici che smarrito il cammino morirebbero di fame, di sete o disperazione. Questa precauzione è più che altrove necessaria ne' grandi boschi della Borgogoa, della Lorena, ecc., dove si trovano ancora di molti lupi.

#### IV. Nebbie.

Vedi la precauzione citata alle pag. 42 e 43.

In generale la necessità di far uso del suono d'una grossa campana, là dove le nebbie rendono isutile la luce de fari, cresce in ragione degli scogli fuci circondano le sponde marittime, fluvali, lacuali, e della distanza a cui si estendono; perciò a Vidingen nel Catteget si suona una grossissima campana quattro volte ogni mezz' pra acciò i navi ganti che trovansi in mare abbiano un sicuro segnale di giorno e di notte, dietro cui dirigersi in tempo di dense nebbie.

#### V. Venti.

Si fa uso dello stesso espediente sul monte Spluga, allorchè il gagliardissimo vento che i Francesi chiamano la tourmente, agitando la neve, impedisce di vedere i segnali.

# VI. Venti e deserti.

Strada tra Altesandria e Rosetta. Dopo sei ore di cammino si giunge a la Madié, l'aotico Canope; quindi incontrasi un Caravanserai, vasto locale murato, storaito di tutto,
unico asilo contro i raggi d'un sole ardente, durante un
viaggio di 1, leghe. Al di là si stende una pisaore sterile
duve non si scorge nè albero, nè cespugli, nè verdura. Gli
occhi vi sono tormentati da un torrente di luce, e la pelle
arsa dall'ardore del sole. Undici colonne collocate di distrasa
in distantas servono a dirigere il viaggiatore attraverso a quel
deserto, dove i venti sommovono i monticelli di sabbia come
le oude dell'Oceano.

#### VII. Oragani.

Vedi il regolamento francese citato alla pag. 130 niº 111.
. . . il regolamento svizzero . . . . . . 125.

VIII. Scogli, correnti, banchi di sabbia e simili.

I numerosissimi seogli, i banchi di sabbia, le isolette, li bassi-fondi sparsi in tutto il Baltico, e specialmente nel golfo di Finlandia, uniti alla irregolarità delle correnti, essendo occasioni d'incessanti pericoli più che in qualunque altro mare, rendettero necessari cinque stabilimenti:

- 1.º La moltiplicità de' fari, principalmente durante le lunghe notti d'inverno, allorché la navigazione è possibile;
- 2.º I piloti costieri che guidano ne' porti o prestano soccorsi in caso di naufragio;
- Gli alberghi a spese del governo in alcune isole deserte, ma solo asilo nelle tempeste;
- 4.º I segnali o le banderuole erette sugli acogli atessi; 5.º Gli ospitali pe' marinai, sotto gli auspici de' consoli delle nazioni estere.
- Gli elementi topografici vogliono misure diverse pel biono successo delle guerre. In qual modo potrà un governo determinari a spedire contro una mazione marittima dei vascelli di linea, ovvero delle fregate e fiottiglio, se sono conocce distintamente gli elementi che compongono la situazione topografica del nemico, cioè gli stretti, i golfi, gli scogli, i bassa-fondi, le isole, le corretti, i venti e le lore opcobe e simili circostanze favoreroli o contrarie alle manovre marittime?

## Progressione graduale del freddo dal monte al piano e quindi alle sponde marittime.

Carlo XII entrò nelle terre della Norvegia al nord sul principio di novembre, allorquando cominciavano i diacci sui monti, lusingandosi d'avere tempo sufficiente, pris che il verno scenderse alle coste marittime, di prendere Frederischal e Frederiskstadt, indi profittare delle nevi per internaria col suo esercito e porti in comunicazione con Armfeldt che comandava l'esercito meridionale. Il piano era ben calcolato e conforme alle circostanne (poperafiche del paese ed alle abitudini de'suoi soldati: se l'effetto non corrispose alla ragionerole aspettazione, se ne debbono incolpare le vicende della guerra, non l'ignoranna degli elementi topografici, come successe nella guerra di Rousia nel 1813.

Quado sul principio del 1823 i giornalisti annunciavano come certa la guerra della Russia contro la Turchia, aggiungerano che non si aspettara per incominciare le ostilità che i gibiacci assolutamente necessari pel trasporto delle sussisteuze, in vista dello stato di devastazione delle provincie Turche ai di quà del Danubio (1).

# X. Copia delle pioggie e loro epoche.

Non senza ragione le truppe d'Alessandro ricasarono d' andare più avanti nell' India, giacchè avevano di già toffferto settenta giorni di pioggia. Pare che quel re ignorasse le pioggie periodiche che cadono i oquelle contrade, durante, in gran parte, il monsone del sud-ovest, o almeon ne' mest di luglio, e agosto ed una porzione di settembre; giacchè egli entrò nell' India in primavera, quando le pioggie erano di già cominciate sulle montagne, e passò l'Idaspe verto la già cominciate sulle montagne, e passò l'Idaspe verto la

<sup>(1)</sup> Diodoro Sicolo ci dice che i grandi fiumi che scorrevano per le provincie Romane, il Reno, e il Bosobio, e mon sovente rappresi dal ghisecio in tutta la profondità delle loro acque, e capaci di soportare i peai più enormi: egli aggiunge, che i barbari coglievano questi liatual per eseguire le loro munisoni, coodescodo senza timore e senza pericolo le loro nomerose armate, la loro exvalleria e i loro pezanti carriaggi sopra que'g grandi e solidi posti di ghisecio.

metà della state, cioè all'epoca delle più forti pioggie. L'igeoreaza di questo elemento topografico probabilmente fu la cegione per cui Alessandro non potè finire la conquista delle Indie. Ebbero più felice successo Tamerlano e Nadir Shab, i quali eseguirono le loro operazioni militari nella stagione secca.

In occasione de' preparativi degli Inglesi contro i Birmani, i giornalisti d' Inghilterra nell' agosto 1834 dicersano: ci ha una circostanza spiasevole pel governo inglese. Prima che il nostro esercito e i aostri bastimenti da trasporto possano unirsi per essere inivali sulle coste dei Birmani, giungerà per quel passe la stagione piovora; le nostre truppe non potrano allora fare un passo, e il solo dimorare su quelle spiagge sarà perisolote.

# XI. Epoche della vegetazione,

Leggendo le campagne di Cesare nelle Gallie si scorge che la cognizione del clima gli era scorta a combinare i movimenti delle sue armate: egli differi più volte la marcia nelle provincie sattentrionali, riflettendo che il freddo ritardando ivi la vegetazione la uu cavalieria mancherebbe di foraggi; così la cognizione degli elementi topografici prevince errori che riescono micidinii a più migliaia di soldati, sagionano la perdita degli attrezzi militari, costringono ad una paco umiliante e gravosa.

#### CAPO TERZO.

Variazioni delle leggi civili e criminali ne' regolamenti di sicurezza e polizia sanitaria per elementi topografici.

#### § 1. Codice civile.

#### I. Matrimoni.

L'epoca della pubertà è diversa in più regioni del globo, sia che la causa risieda nel clima o nella specie (V. la pag. 330); è dunque necessario che l'anno legale del matrimonio sia stabilito in età differenti.

#### II. Morti.

Voi potrete pretendere, per et., a Vienna che il corpo d'un defauto sia trasportato al cimitero entro 48 ore, ma non lo potrete pretendere sui monti dei Giganti (già citati più volte), dore la nere togliendo ogni comunicazione tra gli abitanti dal norembre a tutto febbraio, è forsa consepare ad essa i cadaveri finche si rattempri la stagione.

#### III. Battesimi.

Dite lo stesso de' battesimi de' neonati che si sogliono eteguire nelle chiese nel giorno della nascita o nel seguente; idem, della presentazione del neonato alla municipalità per la verificazione del sesso e la iscrizione nel registro civico.

# IV. Emigrazioni.

Se in generale non si può approvare la legge che vincola la libertà d'emigrare, molto meno puossi approvarla in que' paesi montuosi, dove l'abitente uon avendo mezzi di sussisteoza, è costretto ad assentarsi anoualmente dal paese per procurarsene.

### V. Edifizi.

Nelle città dove il freddo del clima esige che le case siano unite, o il caro prezzo del terreno induce a fabbricare molti piani, il pericolo delle cadute esige precauzioni legali non necessarie nelle regioci calde, dove una casa non è ordioariamente che un parasole.

# VI. Obblighi civili.

Una legge d'Hambourg, in casa d'iocodasione, ordina a quelli che abinao i piani superiori delle case, di ricevere le persone ammalate che abisano il pian terreno, e che le acque costringuo a dabbandonare subitamente le loro case. Questa legge che potrebbe applicaria à l'iterbourge, soggetta alle inondazioni della Neva, sarebbe ridicola dove le inondazioni soci impossibili.

#### VII. Debiti.

Tra i tropici i debiti si perpetusoo e s'accrescono per indita coidenti che non dipendono në dalla volontà, në dalla previsione de' coloni: terribii uragani distruggoon de un momento all'altro le sperante del debitore e i metti di adebitarsi. La legge è ivi costretta a coocedere dilazioni si pegamenti, che sarebbero occive in altri paesi, ecc.

### § 2. Codice eriminale.

#### VIII. Giurati.

La legge inglese che obbliga i giurati a restare chiusi io una stanza senza alimento e senza fuoco, finchè non sono concordi, non si potrebbe eseguire la maggior parte dell' anno in Siberia e simili paesi freddissimi, senza porre a pericolo la loro vita: i giurati trovandosi tra il sentimento della giustinia e quello della propria esistenza, sacrificherebbero il primo al secondo.

#### IX. Modi di punire fisici o morali.

In qualche isola della Grecia i ladri vengono legati ad una coloona, undi sino alla cintura, ed esposti ai morsi delle mosche ed agli ardori del sole. Questo modo di punire esporrebbe un uomo alla morte in più parti della Russia. Da guesto e simili fatti cookindertet, che il clima freddo ristringendo la possibilità di far uso di pene morsli, il legisiatore è costretto a ricorrere alle pene fische, e trovate nel clima una delle regioni per cui ivi tra le pene prevale il bastone.

## X. Punizione a pane ed acqua.

In Irrezia la condanon ad acqua e pano nella quantità consueta, protesta ad di là d'un mese, equipele alla morte, giacchè i grani del nord contenendo poco glutine, il pano che ne risulta non può bastare al sutrimento e alla natura dell'omore: no succederebbe lo stesso in Italia. Questo solo fatto potrebbe dimostrare l'importanza delle notiris estatistiche, e la nocessità di esaminario nella formatione de' codici.

## XI. Freddo.

Diamo ora un saggio di atti, che vestono il carattere di maggiore o minore delitto, in vista degli elementi topografici.

Esporre nuda di notte una persona nell'Indostan, non è cagionarle lo stesso male che col medesimo atto le si cagionerebbe nell'isola Melville ne' cinque mesi in cui gela il mercurio; nel primo caso non sarebbe che un giuoco, nel secondo è un omicidio.

#### XII. Calore.

Più centinaia di soldati logleti rinchiusi, una sola notte, in istratto carcera a Calcutta, dopo d'avere sofferto infinite angoscie, morirono soffocati dal calore: lo stesso numero di persone ristrette in ugual carcere nel Labrador avrebba potuto resistrer seusa inconveniente.

### XIII. Freddo e calore.

In tutte le piaghe, nelle ulceri e lesioni organiche esterne, is impedio è contrario e le impedisce di guarire, mentre queste piaghe e ferite si cicatriztano prontamente in paesi e tempi caldi che promovono il moto vitale.

# XIV. Freddo e calore.

Ne' climi del Nord l'eccesso del vino reode gli uomioi stupidi, in quelli del mezzodì li rende furiosi; nel primo caso il legislatore potrà considerare l'ubbriachezza come un atto quasi indifferente; nel secondo dovrà contenerla con modi severi, perchè causa ed occasione di delitti o disordini gravissimi.

# XV. Acqua potabile.

Chiudere una sorgente d'acqua in Arabia è esporre migliaia di persone a morir di sete, e fors' anche rendere impossibile la comunicazione tra paesi distanti; la stessa azione potrebbe essere un beoeficio in un paese paludoso.

# XVI. Inondazioni con acque diverse.

Allorchè le inondazioni vengono eseguite con acque dolci, la perdita si riduce ad un ricolto; ma se si serve della maréa, le acque salmastre depongono uno strato di sale che sembra chiudere i pori della terra, e distruggendo i principii vegetabili, rendono il suolo sterile per sette anni, e fanno perire gli alberi.

#### XVII. Estirpazione di erbe.

Nelle isole dell'Iudand e di Seland (Danimarca) à i trovano dossi sabbiosi, i quali, investiti dal vento, vengono
portati a grandi distanza, affigagono le vicine contrade e coprono i campi coltivati con grave danno dell'agricoltura. Si
rassodano queste sabbie colla piantagione d'alcuni arbusti
e seminagione d'un'erbe chiamata etymus arenaria, le cui
radici intralciandosi fermano le sabbie, e le foglie estendendosi in largo, tolgono forza al vento. Serere pene sono minecciate dal codice danese contro quelli che le estirpano
(Catteau, Tableau des Etats danois, tom. 1, pag. 63-84).
Queste pene sarebbero riprensibili in circostanae opposte.

### XVIII. Distruzione di segnali.

Abbiamo accennato altrore le banderuole a diversi colori che la Russia mantiese sugli ecogli del golfo di Frialnadia, node avvertire i marinari a tenervisi lontani; la distruzione di quelle banderuole è delitto gravisimo in quelle circostanze: lo sarebbe assia meno in altre, ecc.

### § 3. Regolamenti di sicurezza.

### XIX. Posizione e bassezza del paese.

Nelle provincie della Fiandra e dell'Olanda, l'estrema vigilanza, necessaria per guarentirsi dalle incursioni marittime, vuole molti regolamenti, di cui non si avrebbe bisogno in una posizione più elevata.

#### XX. Posizione dei boschi,

La sicurezza fisica de' paesi non permette in Valtellina di tagliare i boschi chiamati tenzi, sparsi sulle scoscere montagee superiori alle borgate, e che essi sostengono colle loro radici; all' opposto la sicurezza personale richiede che vengano tagliati i boschi esistenti in pisonure vicine a strade frequentate, perchè servono d'asilo ai ladri, ecc.

### XXI. Metodi nel raccorre l'erica al piano o al monte.

Tagliate l'erica o il così detto brugo con cappa e badule in pianur, e sivuso potrà farri rimprovero; ma se cogli stessi strumenti resguite la stessa operazione in terreni molto pendenti, sarrte condannato e punito con ragione, giacche quel metodo agerola il corso precipitoso delle acque secondenti, con danno dei sottoposti terreni, della pubblica sicurezza e della narigazione (Vedi pag. 90-93 ).

## XXII. Vento forte.

Nel cantone d'Uri un rento del sud, che viene dal San Gottardo e che cresce di forza scendendo, contribuisce a diffondere il calore nella parte bassa della vallata (della Reuss); egli è il favonio, vento utile nel tempo stesso e terribile; esso addolcisce la temperatura, ma sradica gli alberi, rovercia i casolari e propaga gli incendi; il suo funetto intervento ba spesso ridotto in cenere Altorf, capo luogo del cantone, e costretto i magistrati locali d'ordinare agli abitatoti di estinguere il boro fuoco, quando il favonio comincia a soffiare (Annales des voyages, t. XXIII, pag. 264:-265). Questo ordine sarchbe ridicolo in Milano.

Giosa. Fil. della Stat. Vol. 1.

#### XXIII. Inondazione delle cantine.

Le icondacioni della Senna non sono infrequenti, e molte cantine di Parigi si trovano allora piene di acqua. La polizia consocendo che il limo lentamente diseccando si corrompe, e manda ne' mesi estru vapori felidi e persiciosi, ordina a tutti i proprietari d'assiciparte e di lerane il fango, fa secguire l'operazione a spese di quelli che si mostrano renitenti. Quest' ordine non sarebbe affatto inopportuno a Milano, ma lo sarebbe a Berna.

### XXIV. Riparto dell'acqua potabile.

In Lombardia, dore l'aequa abbonda ne' mesi estiri, si legge coa sorpresa nelle gazzette la seguente data di Madrid (33 giugno 1825): « Fu pubblicata una ordinanza in-a torno alla politia delle fontane e all'ordine che si debbe « osservare per prendere il meno d'acqua possibile all'av« vicinarsi del gran caldo ».

### XXV. Arti e professioni insalubri.

In generale la vigilanza della polizia sanitaria deve cresecre in ragione dell'unidità e del calore promotori della corrusione; l'Igrometro e Il termometro servono dunque a mirurare i doveri della polizia. Dove la temperatura estima non supera li 15 gradi centigradi, si può tollerare l'esistenza delle beccherie nell'interno delle città, ma dove giunge a 26 e più, la polizia è riprensibile se non le allontana.

### XXVI. Coltivazioni lecite o illecite in ragione della distanza.

La distanza dai centri ebitati allarga o ristringe il diritto di proprietà, giacchè è lecita la collivazione de' risi alla distanza di tre miglia o quattro, è proibita a distanza minore in Lombardia. Si renderebbe ridicolo il gorerno loglese, se volesse pubblicare in Inghilterra le nostre leggi relative alle risaie, non lo sarebbe se le pubblicasse a Calcutta, giacchè la coltivazione del riso, possibile nel clima indiano, non lo è in Inghilterra.

### XXVII. Vermi che molestano principalmente la specie umana.

Gli antichi re del Messico e gli imperatori del Perà altro mezto non averano ritrovato per liberare i loro sudditi dai pidocchi, dalle cimici e dalle putci, prodesti rinascenti in clima umido e caldo, fuorché quello d'imporre loro l'obbligo di presentare una certa quantità di questi insetti al governo. Ferdinando Cortez trorò de' sacchi pieni di questa bella merce nel palazzo di Mostetuma. Cercilasso dice, che i Peruviani crano cssi pure obbligati di darne annualmente un corno pieno agli loro pieno gli Insente un corno pieno agli necessi pieno pi

Questa legge sarebbe opportuna a Madrid, non a Milano, atteso la diversità del clima.



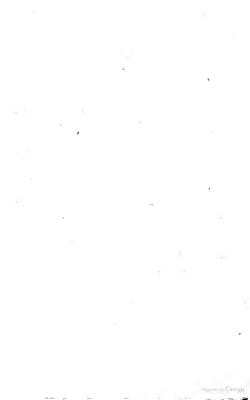

#### PARTE SECONDA

POPOLAZIONE.

Tra le notizie che unir si possono sullo stato d'un paese, le più importanti sono quelle che alla popolazione si riferiscono, essendoche da esse maggior numero può trarsi di conclusioni relative al ben essere e mal essere degli uomini, e questo è il fine a cui tutte le scienze debbono tendere: se, per es., la durata media della vita s'allunga, si può con certezza conchiudere che il diluvio delle malattie scema, che di migliori abiti si fa uso e di più nutritivi alimenti, che la pulitezza si è introdotta nelle case private e ne' luoghi pubblici, che l'infanzia e la vecchiezza ottengono maggiori cure, che in una parola si è più felici. Il confronto de' morti con quello de' nati serve al governo d'avviso, di rimprovero o di elogio, ed incoraggiamento. Le morti, divise ner malattie colle loro relative epoche mensili, presentano istruzioni al medico, al fisiologo ed al filosofo. La legge della mortalità è guida ne' calcoli d'assicurazione, ne' contratti vitalizi e a più istituzioni di beneficenza. Alla coscrizione militare è necessario l'esame delle qualità fisiche degli abitanti, delle loro dimensioni e de' loro difetti, ecc.

Avendo discusso a lungo l'argomento della popolazione nel II volume del Nuovo prospetto delle scienze economiche, mi ristringo ad accennare qui le idee più elementari.

#### LIBRO PRIMO.

#### INFLUENZA DEGLI ELEMENTI TOPOGRAFIGI SULLA POPOLAZIONE.

Gli dementi topografici influicono sopra tutte le specie virenti, e quindi anco sulla spocie umana. Egli è però vroc che questa, più che le altre, si sottrae alla loro azione. La prora ne è che l'ucono solo si abitua al massimo numero di regioni, di località, di regimi e ne è causa l'estensione delle sue facoltà intellettuali, le quali da una parte dandogli altri bisogni, lo rendono meno dipendente dati bisogni porramente fisici, dall' altra gli suggeriscono maggiori mezzi per soddisfarti; quanto quindi più le facoltà intellettuali sono praticamente sviloppate, il che vuol dire più l'industria e le arti sono estese e perfeziocate, tanto più l'ucomo riesce a sostrarii sil' asione del clima; essa però non cessa mai; come non cessa la tendenza dell'acqua a scendere al basso, quando le trombe riescono a cacciarta in altre.

#### CAPO PRIMO

Influenza degli elementi topografici sull' esistenza, forma e durata delle popolazioni.

La mancanza di notizie esatte non mi permette di presentare in questo capo de'prospetti regolari, come sarebbe stato mio desiderio.

### § 1. Gli elementi topografici considerati come limiti all' esistenza delle popolazioni.

### Rarefazione dell' aria.

La rarefazione dell' aria sulle montagne, alte 6000 metri sopra il livello del mare, toglie agli uomini la facoltà fisica d'abitarle. I fenomeni che prova l'uomo su quelle altezze, sono: testa pesante, emorragie, vomito, stanchezza dopo pochi passi, disposizione a sonno letargico. Humboldt sali sul vulcano d' Antisane alto metri 4101; la poca densità dell'atmosfera gli fece gettare sangue dalle labbra, dalle gengive ed anche dagli occhi; uguali fenomeni egli provò sul Chimborazo (alto m. 653o), dove non scorse traccia d'animali viventi; egli riferisce inoltre che ivi regna continuamente una sì densa nebbia che lascia appena distinguere gli oggetti circostanti (1).

La città di Micuipampa net Perù, alta metri 3615 La città di Quito . . . . . . . . . . . . . 2908 La città di Cascamarca nel Perù . . . . 2860 Santa Fe di Bogota . . . . . . . . . . . . 2661 Ospizio di S. Gottardo . . . . . . . . 2075

Palazzo di Sant'Idelfonso in Ispagna . . . 1155 Tra i re d'Europa, quello di Spagna è l'unico che abiti nelle regioni delle nobi, giacche appunto all'altezza di S. Idelfonso si trovano le grosse unbi nelle nostre contrade in estate.

A misura che ci alziamo sulle mootagne le città divengono più piccole e meno frequenti, i borghi più rari, i villaggi più distanti,

<sup>(1)</sup> Il Pasch di Bagazid volte valicare il monte Avarat; egli aveva stabilito tre stazioni sulla scarpa della montagna. La terza toccava il timite della neve. Egli non provò ostacoli a traversare questa regione, ma giunto ai piedi degli immensi monti di ghiaccio, che coprono ta sommità del coco, non pote andare al di la, perche la rarefazione dell'aria impediva la respirazione alle sue genti.

I tuoghi abitati e più alti del gtobo, sono:

#### 11. Eccesso di freddo.

Ho già ricordato alla pag. 193 che il freddo a Mosca (lat. 55° 45°) riesce fatale a più individui; dal che possiamo conchiudere che il freddo crescendo di più, debb' essere fatale generalmente: a provare questa proposizione citerò i seguenti fatti.

2,° Nell' Islanda (lat. 66° 44') morirono per freddo nel 1784 al 1785 Uomini 0000, cioè un quinto della popolazione;

Cavalli 28,000, bestie bovioe 11,491, bestie lanule

2.º Nella già citata spedizione al Polo tentata dell' ammiraglio Parry verso la latitudiae 6g. 5r² ai incontrò, nel genosio del 1823, un freddo di 42, 8 centigradi. Ora l'ammiraglio osserva che con quella temperatura un uomo ben vestito potera passeggiare all' aria libera, purchè l'atmosfera fosse perfettamente traoquilla; ma non andava con la faccenda, allorché spirava il più piccolo vento, giacché allora si provara sulla faccia un dolore cocente seguito tosto da mal di testa insopportabile; altronde ricorda lo stesso ammiraglio che i marinai che vegliavano sui posti avevano doppia maschera calda sul volto. È dunque naturale l'arguire

le case son si raggropposo più; e se nella pianora l'uomo rive in mezzo all'affissera de sosi simili, sulle altissime montapa mon più circondoto che da vacche, pecore, capre, cec, il quale decremento di incivilimento pob essere missavato unla seala termunettica, glacche a misura che coll'altezas decrerce il calore, decresce la massa delle sussitenze, non si trora più il frumento, acompariene anche l'orno, si sivilopano a stento i pomi di terra, reta solo l'erba, alimento del quadrupedi; e i teatri con tutto il carredo delle arti più birli, lanti, si cambiano in istalle affumicate e desette la maggior parte dell'anno.

che verso l' 80° la specie umana verrebbe generalmente estinta dal freddo.

#### III. Eccesso di calore.

Riesce più difficie il determinare il grado di calore, a cuo con la specie umana non potrebbe abituarsi; sappiamo però che le provincie d'Erivan, quella parte dell'Armenia che appartiene alla Persia, soggiacendo ad eccessivi calori, costringe gli abitanti a ritirarsi sulle montague finchè dura l'insopportabile stagione estiva (1).

#### IV. Eccesso di venti.

Il maggior flagello d'una parte della Croazia si è il vento del nord, che con nome greco chiamati Borre, e che all'eccessivo freddo unisce la veemenza dell'impeto, sollevando egli grosse pietre che vanno a cadere a distanze considerabili. Il cantone nomiosto Rudaicra è reci nabitabile e quasi inaccessibile da questo vento. I cantoni di Licavia e di Corbavia sono abitati solamente da popoli semi-selvaggi (2).



<sup>(4)</sup> La specie umana vive tra i 30 e 31 gradi di calore sul termometro di Resumur come al Senegal, ed ai 35 sotto lo zero, como più volte in Siberia, il che forma una scala termometrica di 66 gradi.

<sup>(2)</sup> I viaggiatori che vogliono passare la cima delle Cordilirere, debbono porsi in cammio sull'alba del giorno, onde eseguire del tragitto pria che s'altri il rento. A quell'immenas altraza egli nofia con gran violenza dalle nore on este mistimo sino alla sera. Le bezasche sublite, che sono e frequenti e impetuose, pongono a periculo la vita del viaggiatore e de' corrieri nel passeggio delle Ande.

V. Sterilita del suolo talora unita a freddo, talora a mancanza d'acqua ed eccesso di calore.

Le parti interno del grandi continenti precentano vastepiaggio, le une coperte di sabbie, le altre di effloreccere saline, e quindi incapaci di regetazione, cioè di sommininiatrare sostanze atte a riparare le perdite giornaliere della macchina simiale. Son noti i deserti di Sadara e di Barca in Africa, quelli d'Arabia, quello che separa !l'Egiti dalla Siria, e che gli eserciti francesi hanon renduto à celebre.

Nell'Asia si trova il gran deserto di Kobi o di Khamo che separa la Chian dalla Sibria. Quast'ultima racchiude essa pure de' vasti deserti detti Steppe, il più rimarchevole de' quali è quello che è chiamato Baraba. Egli occupa tutto lo spazio compreso tra l'Obi e l'Iritich, cioè dono leghe in luggherza sopra 250 in largherza. Copresi egli tutti gli anni di efflorecenze del sale d'Epnom, il quale in molti luoghi forma uno strato alto quattro dita. Disciolte e dispera dalle pioggie d'autunno, si riproducono nella stessa quantità l'estate seguente.

Ne' deserti d' Africa e in quelli dell' Asia meridionale, le efflorescenze saline non sono meno abbondanti, ma d'indole differente; son esse il natron o carbonato di soda, base del sal marino (1).

<sup>(1)</sup> Cli incomodi che si provano travvrando questi vasti deserti, asono diversi second s cilmi in quelli del passi calti i è tomentatti da venti ardenti, e si corre pericolo d'essere sepolti in un mare di asabbia. In quelli del Saberia si caustiti da ministi d'inenti, che non lasciano riposo ne di giorno, ne di notte son esti direne specie di zanzare e di tafani a pungolo acottaismo, che rimpiono l'ara col loro innomerabili sicismi. A questi incomodi si agginnge una polve si nere a si leggirez come il nere di funo, tatta composta di particola e di leggire come il nere di funo, tatta composta di particola gle e michiari agli allimenti, lecera i poltono i colforte gli cechi.

#### § 2. Influenza degli elementi topografici sulle forme.

t.º L'esempio de' Lappooi e degli Ungaresi, la lingua de' quali assuacia un' origine coroune, e che differiscono extremamente nella taglia e nella fisionomia, dimostra suficientemente che la bellezza della stessa razza rivente Pin-fisco del clima o sia degli elementi topografici de' pessi. Il Germani di Tacito, questi Palagoni dell' Europa, non ai trovano più nell' Allemagna incivilita, mentre l'Olandese nel-Pinterno del Capo di Buona Speranza è divenuto un gigunte. Quanti contrasti non si incontrano in una sola nazione ed a piccole distance Le paesane della We-trogozia nono Veneri, mentre quelle della Dalecarlia presentano generalmente forme laide, beachè l'una e l'altra provincia si trovino al centro della vera patria de' Goti (1).

| 2.º Gironda.                                                                        | paludose. e magri, ragazz<br>pallidi e goofi                                        | e laide.                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3 ° Parti<br>interne della<br>Persia.                                               | Cielo senza nu-<br>bi, pianure ari-<br>de, nissun al-<br>bero, scarsa ver-<br>dura. | Donne magre e brune.                             |
| 4.º Zona marit-<br>tima della Per-<br>sia, province di<br>Ghilan e Mazan-<br>deran, | frequenti, Uomini a volto<br>i dense foreste, pallido, forme                        | Donne<br>grassotte,<br>assai belle<br>e fresche. |

Womini piccoli C n

<sup>(1)</sup> MALTE-BRUE, Précis de géographie, t. II, pag. 546.

### § 3. Influenza sulle dimensioni.

|                     |      |     | ato  |      |    |       |    |     |     | sioni |       |      |   |
|---------------------|------|-----|------|------|----|-------|----|-----|-----|-------|-------|------|---|
| Popolazioni         | tern | ton | setz | ico  |    | legli | uo | mii | ıi. | de    | de de | onne |   |
|                     |      |     |      |      | pi | edi   | po | l.  |     | piedi |       | pol. |   |
|                     | , E  | co  | essi | ¥0   |    |       |    |     |     |       |       |      |   |
| Samojedi            | fr   | ed  | do   | . 4  | a  | 5     |    |     |     | 4     |       |      |   |
| Laponi              | 3    | id  | em   |      |    | 4     |    |     |     | 3     | 1/2   |      |   |
| Laponi<br>Esquimaux | (    | id  | em   |      |    | 5     | 5  | a   | 6   | 4     | •     | 6 a  | 7 |
| Patagoni            |      |     |      |      |    |       |    |     |     | -     |       |      |   |
| •                   | no   | n   | ecc  | essi | 70 |       |    |     |     |       |       |      |   |
| (I più grandi)      |      |     |      |      |    | 7     | 1  | 1   | 4   |       |       |      |   |
| (Medii)             |      |     |      |      |    |       |    | 1   | 2   |       |       |      |   |
| (Straordinari)      |      |     |      |      |    | 8     |    |     |     |       |       |      |   |
| Giovani di 15 a     | nni  |     |      |      |    | 6     |    | 3   | (   | 1)    |       |      |   |
| Arabi               | . 1  | Eo  | ces  | sivo | ,  |       |    |     |     |       |       |      |   |
|                     |      | cal | ore  |      |    | 5     |    |     |     |       |       |      |   |

Indicando come cosa probabile che i diversi gradi della temperatura possono influire sulle dimensioni umane, non intendo di dire che lo stesso effetto non possa essere prodotto dalla specie; così per es., l'esistenza di nani in Milano non può essere attribuita alla temperatura; nascono uomini grandi e piccoli, come nascono lunghe e corte formiche.

### § 4. Influenza sull'epoca della pubertà.

Alcuni fatti sembrano provare che nelle regioni calde e meridionali sia precoce l'epoca della pubertà, e che ne'paesi

<sup>(1)</sup> La maggior altezza sembra comune a tutti i paesi dove il freddo è pungente, ma non eccessivo.

freddi e settentrionali sia più tarda. Infatti la menstruazione ordinariamente comincia in

Costa del Malabar . 8 a 9
Le donne barbaresche sono communemente madri ad 11
anni, e cessano d'avere figli si 30.

Nel regno del Decan i giovani si maritano agli anni 10, le giovani agli 8.

Sc prestasi fede a Jackson, il clima di Tombucto (città attuata nel centro dell'Africa), riomato per la sua estrema allubrità, stimola gli uomini all'amore con tal prunto e forza che è imposibile di conservarsi celibi al di la di 18 anni; quindi è raro un uomo che a quell' età non possegga molte mogli o molte schiave concubine, giusta la legge di Maometto ivi dominante. Godrebbe poca stima chi giungesse agli anni 20 senza esere maritato.

L'efficacia che il Buffon attribuisce al calore sui fenomeni della pubertà e dell'amore, è messa in dubbio dai seguenti fatti:

- 1.º Si attribuisce agli Ottentotti freddissimo temperamento, benchè abitino in paese caldissimo; è forse seona esempio che un padre abbia contato sei figli (Le Vaillant, Viaggio al Capo di Buona Speranza, t. II, pag. 147, trad. ital.).
- 2.º La maggior parte delle donne Samojede possono divenire madri all'età d'anni 11 e 12 (Malte-Brun, Précis de géographie, t. II, pag. 377).
- 3.º Tutti i viaggiatori russi e danesi che hanno scritto sulla Lapponia e le altre contrade vicine al mar Polare s'accordano a dire che le donne di questi popoli non solo danno prove d'eccedente lascivia, nin che divengono nub-li nella prima giovinezza.

4.º Un Francese giudzioso assicura che le Svedesi sacrificano all'amore all'età d'anni 12 (Foyage de deux Français, t. II, pag. 422). In Russia i paesani si maritano sovente a quell'età.

5.º Nel Vivarese, contrada montuosa e fredda, le giovani sono così presto nubili come nelle altre provincie della Francia (Mémoire de la Société de médecine, 1780-1781, part. II, pag. 130).

6.º I selvaggi d'America che abitano sotto l'equatore, giungono così tardi alla pubertà come quelli che vivoao presso il polo. Gli uomini non si maritano pria degli anni 30, nè le donne pria dei 20.

7.º Tutte le relazioni che abbiamo consultato, dice Malte-Brun, sembrano indicare che la pubertà presso i Negri non è molto più precoce che presso i popoli meridionali d'Europa (Op. cin, t. 11, psg. 569-570).

Sembra dunque che anche antto la zona torrida i fenomeui di cui parluuso dipendann piuttoto dalla differenza delle razze che esclusivamente dalla forra del clima, senza calcolare l'influsso delle circostanze morali, direrse presso i differenti popoli.

Meno dubbiosa si è l'influenza degli elementi topografici sulla durata della bellezza. Infatti:

1.º Se prestasi fede a miss Wright, la bellezza declina dagli anni 20 ai 25 a New-York (Voyage aux Etats-Unis, tom. 1.er., pag. 42).

2.º Al Capo di Buons Speranza una bella giovine si marita ni 15 anni; giunta ni 30 ella ba di già acquistato una grassezza eccessiva, e cinque anui più tardi, età uella quale la bellezza delle donno ferna ancora gli sguardi in Europa, essa ha l'a spetto della vecchiezza. Pria di quest' epuca le donne sono già deformi per la loro grossezza; vi sono eccesioni a queste regole (Nouvelles Annales des voyages, juillett 1835, pag. 75).

3.º Lo storico di Sumatra ripete lo stesso fatto dicendo: le doune portano i segni della vecchiezza in un'età, in cui

le donne europee non hanno ancora passato la loro primavera. Forse l'uso precoce de piaceri dell'amore contribuisce ad accorciare la loro vita e la loro atatura. Esse soco come i frutti del paese, presto maturi e presto appassiti; madri pria dei 15 anni, prive di beliezza si 30, rugose e con capelli grigi si 40 (Marsden, Histoire de Sumatra, tom. 11, pag. 92).

La proota decadenza della bellezza è causa di usi e costumi, de' quali parleremo altrove.

### § 5. Influenza sulla durata della vita.

1.º Il sullodato storico aggiugoe: per quanto si può giudicare dall'osservaziooe, pare che pochi abitanti giungano ai 50 anni, e che l'anno sessantesimo sia il termine più lungo della loro vita.

2.º lo una lettera scritta da Georges-Town (colooia di Demeray) del 20 luglio 1820 si legge: " Questo paese è " uno de' più strani ch' io m' abbia veduto. Gli abitanti vi « muoiono della febbre gialla a centinaia; ciò non ostunte i « sopravviventi faono partite di piacere, bevono, captano, " danzano con sì poca apparenza d'inquietudine, come se « lo stato sanitario del paese inspirasse la maggior sicurezza. « Io non ho giammai veduto i segni dell' augoscia per la " perdita d' un individuo, fuorche in due giovani i quali ri-« tornavano dal cimitero, dove avevano seppellito l'unde-« cimo dei tredici commensali che componevaco la loro fau miglia. Un medico, versatissimo nell'arte di guarire, per « quanto è possibile, le malattie particolori a questo clima, " m' ha assicurato che tra 75 straoieri un solo aveva la sorte " di vivere tre anni. " (Journal des voyages, t. XI, p. 112). 3.º Ritenendoci ne' limiti delle cause fisiche, si può dire

3.º Ritenendoci ne' limiti delle cause fisiche, si può dire che l'igrometro è la misura più estata della mortalità, cioè che la mortalità è maggiore dove è maggiore l'umiditi; purciò la mortalità nell'Oiaoda, generalmente parlando, è superiure a guella che si osserva negli altri passi d'Europa; nella Mingrelia, paese umidiasimo, è cosa rara che gli abitanti vivano più di 60 anni (Annales des voyages, t. XII, pag. 9); e negli Stati-Uniti d'America la mortaluìa nelle regioni marittime supera quella che si osserva nelle regioni più elevate e distanti.

4.º Benchè l' uomo resista più al freddo che al calore, ciò non ostante i viaggiatori accertano che non trovarono uomini di 70 anni nella Lapponia, ecc.

#### CAPO SECONDO.

Movimenti delle popolazioni dipendenti dall'azione degli elementi topografici.

I movimenti giornalieri, mensili, annuali delle popolationi, cioè i bro passaggi da un luogo in altro in epoche
determinate, dipendono dall'azione e dal corso degli elementi
topografici, e come essi sono regolari e irregolari i popolazioni compariscono in tale tempo sopra tale punto della
terra, come i pianeti a tal ora compariscono in tale punto
del ciclo. Allorchè la maréa comincia a discendere escono,
come gaà dissi, dalle loro capanoe turme di donne, di vecchi, di ragazzi per corre il pence rimanto sulle sponde marittime, e si ritirano a nisura che la maréa risale, per uscire
di nuovo quando di nuovo essa cominciarà a ritirarsi (1).
Quando le pianure della Calabria, vicine al mare, diseccute

<sup>(1)</sup> Nelle inde di Shruland, allorchè nel verno la terra è coperta di neve, le peccer i pascono di piante marine che le onde gettano sulle rive, e l'esperienza ha insegnato loro a profittares rinditi, quando il mare comincia ad abbassari, tutte le greggie, foscero mon occupate in pascoli datanti molte miglia, si dirignou verno il mare e restano sullo rispiagle, finche la marca ascendente le accia i alfora tean tritorano al primo pacolo (Nouvelles Annales des voyages, tom. XV, pez. 339).

da un sole ardente, vengono fertilizzate dalle pioggie, gli abitanti ne partono per sottrarsi al flagello delle febbri intermittenti, e vi ritornano per côrre la messe, allorché quel flagello è cessato.

Quiodi in epoche determinate sieta sicuri di vedere le strade coperte di muli carichi, di donne e ragazzi sui carri, d'uomini a piedi od a cavallo, diretti verso una regione o retrocedenti, e qui aprirai o chiudersi porte e finestre, là entrare od uscire baggli, con quella regolarità che si osserva ne' moti e nelle fasi de'corpi celesti.

Cedere all'azione degli elementi topografici per non esere vittima, uniri alla loro azione per trarne vantaggio, tali sono le cause de'più estesi e più comuni movimenti delle popolazioni sul globo; il che sarà più evidente dall'esposizione de'primi e dalle relative viorende de'accodi.

, § 1. Movimenti delle popolazioni per sottrarsi all'azione degli elementi topografici.

Movimenti relativi nelle popolazioni.

### I. Neve.

1. Manah, città ne' monti dell' Indostan sulle sponde del Gange, Nel verno questa città rimanendo interamente sepolta nella nere, gli abitanti sono costretti di abbandonarla e ritirarsi a Djosimanti, Pachtesor e dintorni ne' quattro metiche dura la rigida stagione. Al primo apparire della neve partono co' loro bangelli, non lasciandori che i grani collocati in piccole fosse, l'apertura delle quali vinee coperta con pietre; succede los stesso a Bhadrinath e dintorni (Nouvelles Annales des voyages, t. t.er., pag. 180 e 191).

#### 11. Inondazione.

II. La annuali inondazioni del Gange, del Senegal, de la Plata, ecc., costringono gli abitanti ad abbandonare le loro capanne e ritiraris sui vicini monti o ne' loro canoù sulle acque, e talvolta sugli alberi per un mese e più. Nel regno di Camboge (China) le acque dopo il solstirio d'estate s'alzano sopra le cime de' più al plat ila liberi.

Giyana. Le inondaziosi della Guyana (ne'nostri mesi d'inverno) presentano al viaggistore uno spettacolo surioso. Ingrossati dalle continue pioggie, tutti i fiumi escono dal loro letto; tutte le foreste co'loro immensi tronchi, co'loro labirinti d'arbusti, colle loro phiralead di sermenti ondeggiano nell'acque. Il mare franmischia i suoi fiutti amari alle acque correnti, e vi porta un limo giallartro. L'Indiano, che nel suo battello scorre sopra questo nuovo caos, non trovà na angolo di terra dove riposarsi; egli sospende e lega la sua coperta ai più alti rami di due alberi, e dorme in questo letto acreo che, mosso dai venti, ondeggia sopra i flutti (1).

### III. Insetti.

III. Costa delle mosche (Messico). Questi insetti assalgono l'uomo in sì gran numero e con tale furore, che lo

<sup>(1)</sup> Itola del Kebir-leur nel fiume Nerbodda (Indostan). Al-Popos della escreterenta di quatto fiume, cioci alla fine della stagione piovosa, Pisala è inondata: allera i suoi pochi abitanti sono contretti a negitre l'esempio delle asimmie colle quali vivono in nocietà; sesi si ricovrano tra i rami dell'albero detto Kevir-beur, e vi rimangono molti giorni, focchè le acque si sisso ritirate, non permettendo la loro rapidità di sir suo d'un battello Courned des vogage; t. X, P, 170.

stesso robusto e duro Indiano non potrebbe in certe stagioni resistere ai loro morsi; egli è quindi costretto a fuggire dalla sua casa e passare almeno la uotte sopra battelli nelle riviere.

Cotta meridionale dell' Asia minore. Gli abitanti, durante la state, si ritirano sulle montagne, onde evitare l'eccessivo calore e gli innumerabili sciami di zanzare che infestano le sponde del mare; all'apparire del verno ritoroano alle loro capanne sulle costi.

Abissinia. L'insetto che merita maggior riflessione, è una mosca della quale lo stesso lione teme il pungolo, e che costriage intere tribù ad emigrare, come Agstarchide lo aveva osservato pria di Bruce. (Agathi, in Géogr. Min. Hudson 1, 43).

#### IV. Insalubrità dell'aria.

. till satisfiere 2 . tades

IV. L'issalubrità dell'aria, sulle aponde del Golfo Persico è usa delle cause per coi il commercio non trasformò
que' porti in città dovizione. Anche al presente gli ablianti
si ritirano nell'interno del paete, durante la stagione più
malsana dell'anno (Reyner, De Péconomie . . . des Peres,
pag. 216).

Scanderon, ossia Alessandretta. Benchè abbondante d'ogoi specie di commestibili e di ottima qualità, benchè il suo porto sia frequentato da gran numero di navigli provenienti dall'Europa, dall' Egitto, da Cipro ed altre contrade, non che dalle numerose caravane d'Aleppo, Sconderon è poco abitata, atteso l'aria pestilenziale che vi regna dal miaggio al-Pottobre. Durante questa datalla salegione la maggior parte degli abitati si ricovrano a Ballan nelle montagne.

# V. Pressione incomoda dell' aria.

V. Interno dell' Africa tra Angola e Mozambico. Immediatamente al di sotto di S. Filippo v'ha un grande stagao salato, vicino al mare e poco lontano dalle miniere di zolfo. Ad epoche irregolari questo lago diviene agitatissimo, come se di sotto vi fossero sorgenti in istato d'ebullizione; l'acqua acquista raggnardevola grado di colore, e la temperatura dell'aria sulle sponde di questo lago diviene sì oppresiva, che gli abitanti de villaggi si seggono forsati ed abbandonare le loro case e ritiraria altrove (Rélation des découvertes des Portugais dans l'intérieur de l'Afrique, par Bowdich).

#### VI. Eccessivo calore.

VI. Fezzan, l'antico pacse de Garamanti, giusta l'opinione di Ranel e Larcher. Durante i grandi calori alcune popolazioni stanno rinchiuse nelle loro caverne, come in Savoia durante il freddo le marmotte.

Per tottrarsi all'eccessivo colore ed alle malattie che , durante la state, reganoa e Cartagena delle Indie, gli Europei non abitnati a quel clima si ritirano nell'interno delle terre, al villaggio di Turbaco, fabbricato sopra una collima, all'ingresso di maestosa foresta, che si estende sino al fiume della Maddalena.

In generale ne' paesi più caldi dell'Arabia e dell'Egitto le caravane viaggiano di notte e dormono dalle ore 9 del mattino sino alle cinque pomeridiane.

### VII. Venti.

VII. Nuova Zembla. L'inverno. vi è di rado bello: venti furiosi accompagnati da danai vortici di neve continuano talvolta a soffiare due settimane ed anche più. Allora l'attmosfera è interamente piena di fiocchi agghiacciati, quasi funo vaperoso, di modo che quegli che perdette di vista la sua abitatione, non potrebbe riorvenirla, e deve immancabilmente perire di fame e di freddo. Quindi, finchè continua questa furia di venti, i cacciatori si tengono rinchimi nella loro capeane, e non le abbandonano che al ritorno del bel tempo.

#### VIII. Sterilità del suolo.

VIII, În più paesi montuosi, il suolo non somministrando sussistenza bastante per la popolazione, e non potendovisi introdurre rami d'industria e di commercio, una parte degli abitanti è costretta a portarsi annualmente in regioni più o meno lontane, onde procurarsi mezzi di sussistenza, dalle quali poscia ritorna allettata dall'amor petrio. La Savoja è, in ragione della sua estensione, quello di tutti i paesi da cui si espatria un maggior numero di persone. Durante sette mesi dell'anno i cazolai sparsi su quelle montagne sono sepolti nella neve, e questa obbliga gli abitanti d'andar a ricercare sotto miglior clima una sussistenza che loro ricusano i ghiacci, le roccie e le valanghe. Per misurare la forza di questa causa basterà il dire, che il popolo più affezionato al auolo che lo vide nascere, e che è inseguito dalla noia nelle pianure allorché è obbligato a scorrerle, si è cionopostante quello che più frequentemente abbandona i suoi focolari: vi sono certi cantoni ne' Pirenei francesi, da cui un terzo e più della popolazione va a portare annualmente la sua industria nelle contrade vicine alle montagne; per es., gli abitanti del Capsir e del Donezan vanno a vendemmiare, côrre gli ulivi, e premere l'olio nel Rossiglione; quelli della contea di Foix vanno ad abbattere i boschi, fabbricare il carbone e lavorare pelle fucine dell'Andorre e d'una parte della Catalogna, ecc. (1).

<sup>(1)</sup> Quette emigrazioni e riterni, talvolta semestrali, talvolta amunit ed anche biennali, producco al paese alconi capitali, frutti dell' rattirità e de' risparni degli emigranti; facilitano anco la diffusione d'alcone industrie da un paese all'altro, e diminesiocono alconi poco i pregiuditi locali. Si trovano nell'isola di Bombolon più pernone dei parlano, bene o male, l'inglese, lo apagnoolo, l'Italiano ed anco altre lingue d'Europa.

Movimenti delle popolazioni per profittare dell'azione degli elementi topografici.

### I. Stato termometrico ed igrometrico.

I. Senza parlare della caccia che ha le sue epoche regolari diurne e notturne, mensili od annuali, dipendenti dal genio e dalla natura, dall'arrivo e dalla partenza delle bestie selvaggie, è fuori di dubbio che i movimenti della popolazione pastorale che dai monti discende alla pianura, e dalla pianura ascende al monte per profittare de' pascoli nelle diverse stagioni, dipendono principalmente dallo stato termometrico ed igrometrico; quindi, se nella Spagna i conduttori di pecore scendono al piano alla fine di settembre o al principio di ottobre, e tornano al monte alla fine d'aprile o principio di maggio, i conduttori di vacche nelle Leghe Grigie vanno alle Alpi ai 10 di luglio e ritornano ai 10 di settembre. La quale estensione e durata di movimenti è accresciuta o diminuita dalle altre circostanze locali, sempre subordinate alle due antecedenti; perciò le Tribù Mogolle levano le tende e passano altrove dalle 10 alle 15 volte all'anno, e i nomadi, che vivono sulle sponde del mar Caspio, dove l'erba è rara, non restano sullo stesso luogo più di due o tre giorni. e i Kalmucchi non più d'una settimana; in somma le vicende del caldo e del freddo, dell' umidità e della siccità. dell'esistenza e inesistenza de' tafani od altri insetti molesti al bestiame, dirigono i viaggi, e regolano e determinano le permanenze de' popoli nomadi in tutte le parti del mondo.

### 11. Arrivo e partenza de' pesci.

II. L'arrivo e la partenza de' pesci e de' cetacei regolano i movimenti delle popolazioni pescareccie, e le dirigono entro determinato periodo di tempo sulle sponde de' fiumi, de' laghi, de' mari, o, salite sopra bastimenti, in lontani paesi. All'epoca della pesca delle ariaghe sparisce il flemmatico Olandere, tutti gli sibianti s'agitano e presentano sul volto l'interna inquietudine; si direbbe che in tutte le teste guirsa un'ariaga: i progetti, i concerti, le navi, il danaro, tutto è regolato da questo piccolo pesce. Verso il giorno di san Giovanni escono a migliata i navigli pescarecci dai porti olandesi di Dort, Roterdam, Delf; Vlasendiapen, la Brille, Eackbuysen. Il movimento si diffonde per tutte le coste della Francia, dell'ippoliterra, Danimarca, Svesia, Russia, Grocoland, Lapponia nel luglio e agotto, e poscia in novembre e dicembre secondo le località.

Il peseatore che vuole ricca messe di merlutzo, deve portari sugli immensi banchi di sabbia al sud-est di Terra Nuova. Le tartarughe che si pascono delle alghe che vegetano sul fondo marittimo, non spargono le loro uova che sulle sabbie delle regioni equatoriali.

I marinari che vanno allo Spithberg per la pesca della balena, devono giungerio in lense di luglio e partine pria della metà d'agosto: pria del luglio i ghiacci negherebbero loro l'entrata, e dopo l'agosto l'uscita, ecc. All'opposto i vascelli delle isolo Attille, che vanno in traccia delle balene, escono dai porti nel geonaio, stanno sul mare a tutto marzo e rientrano nell'aprile, giacchè verso la metà di quel mese que'ectacci spariscono interamente.

### III. Inondazioni e calore.

III. Le escrescenze del Nilo e il calore del clima determinano l'epoca de' lavori campestri nell' Egitto. Appena le
acque si sono ritirate, la terra sembra un fango disciolto; ma
questa umidità della superficie non tarda a sparire sotto la
sferra d'un sole ardente; quiodi la durata delle seminagioni
è corta: ecco dunque tutta la popolazione in mezzo ai campi
affrettarsi ad eseguire molto lavoro in poco tempo, onde
poter confidare al suolo le sementi pria che quel fango sia
disseccato.

#### IV. Venti regolari.

IV. Abbismo già parlato de' venti di terra e di mare, che agevolando l'arrivo o la partenza de' vascelli, sono il motivo per cui si veggono certe piaggie coperte di navigli i certe stagioni e affatto sgombre in altre. Questi arrivi e partenze regolari cecitano relativi movimenti inelle popolazioni circostanti, per esempio, allorchè il monsone che conduce i vascelli stranieri, comincia a dominare ne' mari della China, vengono da Canton a Macon molte perione che eseguicono le funzioni di provveditori di navigli, e vanno a bordo ad esibire i loro sertigi ai piloti, ecc.

### LIBRO SECONDO

### STATO DELLA POPOLAZIONE.

### SEZIONE PRIMA

### FASI DELLA POPOLAZIONE.

### CAPO PRIMO

### Numero degli abitanti.

§ 1. Usi cui serve la cognizione del numero degli abitanti.

La cognizione del numero totale degli abitanti serve ai seguenti usi:

I. Ella dà il numero de' soldati di cui è suscettibile un paete: dividendo la popolazione, a modo d'esempio, per 100, si ha approssimativamente la massa degli individui che uno stato può disporre per la guerra. Se da questo numero vorreste argomeotare la forza relativa degli Stati, la conseguenza non sarebbe rigorosa, come vedremo nel seguente paragrafo.

II. La somma totale delle imposte, divica pel numero degli abitanti, rappresenta l'aggravio medio che sopporta ciascuno; per esempio l'aggravio medio per testa fu

Nel cessato regno d'Italia (1811) . . fr. 21 15

Inghilterra (1814) . . . . . . 120, ecc.

Coofrontando due Stati andreste lungi dal vero, se v'indueste a credere che la ricchezza disponibile rimasta a ciascun individuo fosse in ragione inversa dell' aggravio medio, e siò per due ragioni:

Le Perché in questo calcolo fa d'uopo introdurre il valore della giornata; chi guadagna di più paò pagner di più e viceverara pagnado lo stesso aggravio in anni differenti; si può essere alleggeriti od aggravati secondo che il valore della giornata crebbe o sceno); altronde fa d'uopo avere riguardo al prezzo de'generi accessari al vitto, ed è noto che colla stessa quantità di desaro si può comprarne porzioni diverse secondo i luophi e i tempi.

II. L'uso che si fa dell'imposta, può ritornare per altre vie nelle maoi de'cittadiai o no; impiegata in strade, canali e simili, diviene nuova fonte di richezza; l'affare è diverso, se sia impiegata a mantenere concubioe, buffoni di corte, soldati non necessari, ecc.

III. La massa degli oggetti consumati divisa per la popolazione rappresenta la parte media che tocca a ciascuno: quest' elemento è preziosissimo, come vedremo parlando delle abitudini economiche.

IV. La somma de morti divisa per la popolazione dà la mortalità di ciascun paese, elemento del quale fra poco apprezzeremo meglio l'importanza e le suddivisioni.

V. Dalla somma degli iodividui divisa per la somma delle famiglie risulta il numero medio che si trova in ciascuna, per es. 3 172, 4, 5, 6 o più, e questa cognizione è utile, perchè crescendo questo numero, da una parte è certo che la popolazione vive con maggior economia, dall'altra si ha un indizio dell'intensità de' sentimenti domestici, il che non è cosa indifferente alla pubblica morale. In più case della Croazia si veggono 50 a 60 persone, di quattro generazioni, vivere insieme senza che la discordia venga giammai a turbare la loro unione. Il più vecchio è il capo assoluto della famiglia; gli si dà il nome di Gospodar; egli ordina e dirige i lavori, e tutti gli altri obbediscono. La popolazione censita di Parigi nel 1823 fu 659,172, il numero delle famiglie 224,922: dunque meno di 3 individui per ogni famiglia, pessimo sintomo. E siccome decrescendo i sentimenti domestici cresce il numero degli esposti, perciò la statistica presenta qui un dato per dimostrare l'influenza della morale sulla pubblica economia.

VI. Il numero de' membri d'una professione diviso per la popolazione di il rapporto di ciascuna classe sociale restante de' cittadini. Nella Galizia si conta un medico sopra 193,941 individui, ed un ecclesiastico sopra 39.4. Indibili sono in si gran numero che la maggior parte hanno
Ponore di servire sè stessi; quindi v'ha gran copia di domentici nobili, mentere si trova appean un buno calsolaio
(Annales des voyages. 1. XVII, pag. 353-354). All'opposto
la Gran Bretagna cel 1810 sopra una popolazione di
14,345,800 abitanti contava 148,638 marinari, non compresi
gli equipaggi delle navi (Révue Européense a.º 3). Questi
rapporti accennaco la mostruostis o la regolarità, la debolezza o la forza del corpo sociale, e giora ricercaroe le
cause.

VII. Il numero de' delinquenti diviso per la popolazione può rappresentare l'immoralità de' diversi Stati.

VIII. Alla pag. 126 e 127, ho accennato il rapporto tra la popolazione e i canali navigabili.

IX. Rapporto tra la popolazione e le età. Siccome i mestieri suppongono lo sviluppo delle forze fisiche, e le

professioni quello delle forse intellettuali, e le une e le altre, generalmente pariando, alla loro perfessione nos giungono funoride a cette età, perciò è chiero che, supposto uguale numero d'individui in due popolazioni, quelle sarà fisicamente e intellettualmente più forte, nelle quale abbonderanno di più gli uomini a fronte de' regazzi; quindi l'aggravio del testatico non comincia che ai 14 anni, quello della coscrizione ai 20, l'abilità a certe carriche ai 25, tattolta ai 30 o 40, ecc. (1). In Francia si ritiene come più generalmente vero il seguente rapoporto tra le che la popolazione

|  |     |   |     | come |   |   |      |
|--|-----|---|-----|------|---|---|------|
|  | 11  | 8 | 20  |      | 4 |   | 21   |
|  | 21  | 8 | 30  |      | 2 | a | 13   |
|  | 3 г | a | 40  |      | 1 | a | 7    |
|  | 41  | a | 50  |      | 1 |   |      |
|  | 51  | a | 60  |      | ı | a | 13   |
|  | 61  | a | 70  |      | 1 |   | 20   |
|  | 71  | a | 80  |      | 1 | a | 55   |
|  | 81  | a | 90  |      | 1 | a | 48o  |
|  | 91  | 8 | 100 |      | 1 | 8 | 1600 |

È ben evidente che le circostanze locali devono introdurre variazioni in questi rapporti, come risulterà meglio da quanto diremo in appresso.

X. Rapporto tra la popolazione e le sussistenze.

In tutte le specie vegetabili ed animali si osserra una teodenza a creacera di di del mezzi di sussistenza. Se non che il le guerre che si fanno tra loro le specie animali, che l'azione degli elementi mondani, talora contraria ad entrambe, le contiene entro certi limiti; quindi i frutti che si colgono

<sup>(1)</sup> Anche presso le nazioni selvaggie si distingue l'età minorenne dalla maggiorenne, e si calcola la forza delle tribù dal numero degli uomini che possono dirigerle col consiglio e difenderle coll'armi.

nelle alate o nell'autono, sono molto minori de'fiori che compariscono in primavero: succede lo stesso nella specie umana, e la grande mortalità de'ragazzi non può sorprendere che quelli cui sono ignote le teggi generali delle specie viventi. Le popolazioni presentano quindi tre casi speciali:

r.º Si danno paesi in cui le sostanze alimentarie focali non bastano alla susistenza della popolazione; in questi, se non r'ha industria da cambiarsi con generi esteri, succede emigrasione; come nella Stizzera, nella Corsica, ecc., o aggressione abituale, come nell'Arabia; ser ha industria manifattrice o commerciale, non succede nel l'una ne l'altra, come, per es., nell'Olande.

2.º Si danno paesi in cui le sostanze alimentatrici possiono maggiori della popolazione, ed è il caso, per et., dell' America meridionale, dove è tale l'indolara che il semiselvaggio paesano non semina che il puro bisognerole; quindi nel caso non infrequente di carestia, la popolazione viene decimate (1).

<sup>(1)</sup> Oltre l'inerzia vi devono essere altre cause, come lo provano i segnenti fatti:

<sup>1</sup>º us Senabile alls miteria del Gorali (abitanti delle montagne preno le fondire dell'Ungheria pide na vingitiore, voi mi dismanderete, perchè più pinurre fertili nell'Ungheria e nella Boebouvia rimangano incolte a flanco d'un popolo attivo a cui manca il a terreno Egil è questo un fenomeno politice ch'io non asprés spiesa grar. Forse ne è causa in attacamento ostinato al suol natio, a questo realo che rienar d'alfinentare I suoi abitanti; forse è mania questo calcine del parte de riechi proprietari, che potreba hero facilimente consiliara un popolo si porren e al laborisso (Annales deve organe). XV, pag. 50).

<sup>2°</sup> a La costa oriectale della Mantchourie è sembrata quasi de-« serta al sig. de la Perouse: superba vegetazione e nissuna traccia « de la coltura, ne d'abitazione unana, È cosa singolare il ritrorar un u deserto assoluto ma coltivabile, alle porte della China, dove la

3.º La popolazione può crescere al punto da essere, per la massima parte degli indiridui, minima la porzione delle sostanze alimentatrici, come si osserva, per es, nella China, deve, oltre di essere abituale l'esposizione de ragazzi ne canali e. ne figuni, il popolo non isdegna paseersi di enrogne.

X. Gieva finaleneste conoscere i rapporti della popolasione coi ditersi generi di coltura, per es., a viti, a riso, a
peati, a grani, secu, si perchè soggiacendo a maggiori o minori intemperie sono cause di maggiore o minor poveraglia,
à perchè dintocono più o mono sulla salute degli abitanti,
à perchè danono diverse quantità di sostanza alimentatrici;
quindi, in pari ed aneae impegiori circostanze, la popolasione è maggiore dove è introdotta la coltivazione alterna,
ed è questa una causa per cui, in onta delle tante costrisioni, è andata crescendo la peoplasino della Francia ed ha
potuto reggere allo aborso di à gravose imposte. Giova anoc
ricordare che, giunta l'opinione di Gadet-de-Vaux, un jugero di terreno seminato a frumento non basta sempre per

44 soprabhondanza della popolazione perpetua l'infanticidio » (MALTE-BRUN, Précis de géographie, tom. III, pag. 443-444).

3.º Paesi Estensione abitanti
Ducato di Berg . 54 miglia quadr. 220,000
Westmania . . 92 miglia quadr. 110,000

La Westmania non la cede in fertilità al ducato di Berg, espuer casa è quain quattro volte meno popolata. Gi Svecio squalmente dei Norvegi hanno il torto di non aver saputo atabilire le fabbriche proprie a trarre il maggior partitu possibile dal loro ferro e dal loro rame. Qolindi nella Westmania le sole opere di ferro che ai possano citare come prodotto dell'arte, sono le latte inverneistate d'arboga; le altre fabbriche anno somoinistenno che illo di ottone, sorti, «e ghe, pentole ed altri semplici utendii. L'alto prezzo della mano d'opera è l'ottacolo principale ai prograssi di quelle fabbriche, e se ne incolpa la scarsa popolazione disseminata sopra vasto territorio (Atrantate des rosquega; t. XI, pag. 292).

 Vedi nn altro fatto in Ebel (Manuel du voyageur en Suisse, pag. 549, S.a édition).

| 350 PARTE SECONDA.                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alimentare un coltivatore, mentre seminato a pomi di terra<br>può alimentaroe 100; ecco una causa dell'eccedente popo- |
| lazione d'Irlanda che in gran parte vive di pomi di terra.                                                             |
| Sul rapporto tra la popolazione e le sussistenze sono                                                                  |
| stati fatti più sragionamenti dagli serittori; besterà citarne                                                         |
| uno di Godwin. Egli si propone di provare (a ragione o a                                                               |
| torto poco importa) che la popolazione dell' Inghilterra e del                                                         |
| paese di Galles non è eccedente relativamente alla loro su-                                                            |
| perficie produttiva, e ragiona così colla scorta di Middleton:                                                         |
| a In Inghilterra e paese di Galles sono i                                                                              |
| « Terreni coltivati acri 39,100,000                                                                                    |
| « Terreni comunsii e terreni incolti . » 7,816,000                                                                     |
| 7,010,000                                                                                                              |
| Totale 46,016,000                                                                                                      |
| a Il bisogno degli abitanti, uomini, donne, ragazzi d                                                                  |
| « come segue: 1 2                                                                                                      |
| Pene, il prodotto di ecri - 172                                                                                        |
| # Bevande                                                                                                              |
| « Alimento animale                                                                                                     |
| « Radici, erbaggi, frutti                                                                                              |
|                                                                                                                        |
| Totale 2 374                                                                                                           |
| « Stimando la popolazione dell' Inghilterra e del paese                                                                |
| di Galles a 10,000,000 di abitanti, il consumo totale di vi-                                                           |
| veri sarà, ciascun anno, in                                                                                            |
| « Pane, il prodotto di acri 5,000,000                                                                                  |
| # Bevande                                                                                                              |
| a Alimento animale » 20,000,000                                                                                        |
| « Radici, erbaggi e frutti » 1,250,000                                                                                 |
| « A queste quantità sa d'uopo aggiungere                                                                               |
| « il foraggio consumeto da 1,200,000 cavalli                                                                           |
| <ul> <li>impiegati nell' agricoltura; ciascun de' quali</li> </ul>                                                     |
| « richiedendo il prodotto di 4 acri, risultano » 4,800,000                                                             |
|                                                                                                                        |

" Terreni diversi, de' quali l' impiego non

" è determinato

Totale 39 ,100,00

6,800,000

« Ora, dividendo l'ultimo articolo di 6,800,000 acri « per 2 3/4, noi vedremo che questa estensione di terreno

« dovrebbe somministrare alimento a 2,054,340 creature « umane, il che aggiunto ai 10 milioni sopracitati forma un

" totale di 12,054,380, cioè due milioni all'incirca al di là

" della popolazione totale, risultante dai prospetti riuniti dopo

" l'atto del parlamento del 1810. Fa d'uopo far attenzione

w che in questo calcolo io non bo tenuto conto alcuno w dei 7.816.000 acri incolti, e che in parte sono suscettibili

" di produrre alimenti " (1).

Tutto questo bellissimo raziocinio è un edifizio di sebbia senza base; e per verità:

1.º Ciascuno sa che alla sussistenza dell' uomo non bastano gli alimenti, ma sono pur necessari i vestiti, le mobiglie e le case. Ora le materie per queste tre maniere di consumi non scendono dal cielo; una camicia richiede lino, e questo occupa campi; i tavoli suppongono alberi, e questi vogliono il loro spazio, ecc. Siccome i castori, oltre le corteccie di cui si pascono, e di cui fanno conserva per la stagione iemale, abbisognano di palafitte per costruire dighe sui fiumi dove stabiliscono le loro tane; così di eccessiva generosità non saremo accusati, se dimanderemo legnami e argille pell' uomo, oude erigergli una casuccia, un magazzino, un forno, ecc., giacche egli non mangia il grapo alla maniera degli uccelli, quale lo ritrova sul campo, ma lo trasforma in pane, quindi innalza molini per macinarli, e non può cuocerlo senza combustibile, e di questo pure abbisogna per riscaldarsi ne' climi umidi e freddi, ecc., e tutto ciò non si può ottenere senza ingrandire un pocolino quegli acri 2 3/4. che il buon Godwin concede a ciascun uomo pel solo suo alimento. Siccome poi gli uomini non viaggiano e meno commerciano in aria, ma sulla terra, quindi qualche spazio

<sup>(1)</sup> Recherches sur la population, t. 11, pag. 226-228.

fa d'uopo pur ritrorare per istrade e canali onde caequire i trasporti, e questi suppongono l'impiego di cavalli, diversi da quelli che abbiamo concessi all'agricoltore, ecc. Si potrebbe aggiungere che le società umane, non troppo pacifiche, vengono presto a contess, e le une minacciano distrusione alle altre; quindi siamo autorizzati a chiedere nuovo spazio e nuori materiali per organizzare i sistemi di difesa sulla terra e sulle acque, ecc., sensa parlare di quegli spazi e di que'materiali che sono necessari all'esercizio de' sentimenti religiosi di cui l'uomo ha dato prova in tutti i tempi. 2.º Se non che tutti questi spazi e materiali si possono mo che tutti questi spazi e

dire un bel nulla a fronte di quanto richiede lo stato reale delle società, molto diverso dallo stato imagionrio che tacitamente suppone il Godwin. Infatti in tutte le nazioni incivilite che ammettono qual base essenziale la proprietà, arcipochissimi son quelli che del solo necessario fruiscano. Anche la stessa plebe, invece d'una camicia ne ha tre o quattro, invece d'un abito due, invece d'un fiesco di birra ne trangugia talvolta dieci, e sulle sue donne si veggono nei di festiva vezzi d'oro o serici veli, e non di rado esse compariscono ne' teatri in compagnia de' loro amici o mariti. Uscendo di questa classe, che è la più numerosa, troviamo nella media fondi di riserva in suppellettili, in merci, in denaro, in valori d'ogni specie, e l'alloggio non è misurato dalla necessità e i comodi non sono esclusi; quindi veggiamo nelle stanze i prodotti delle manifatture più brillanti, sulle persone i tessuti più fini, sulle mense le vivande più diliente, non essendo necessario parlare delle elassi superiori che abitano immensi palazzi, sono tratte in cocchi fastosi, e tra i cristalli fan pompa di gemme e d'oro.

In questo itato di cose, risultato necessario de' progressi dell' incivilimento e del diritto di proprietà, si scorge che il prodotto di acri 2 3/4 non può rappresentarse la somma dei valori consumati da ciascumo, quindi va a terra l'edificio che sopra questa erronca base si volle erigere.

#### 6 2. Idee erronce sulla potenza relativa delle nazioni.

Più scrittori vogliono che la poteoza delle nazioni sia uguale nll'estensione delle terre fertili moltiplicata per la popolazione (1).

Questa equazione può essere falsa in mille casi, atteso l'omissione de' seguenti elementi statistici.

### I. Elementi topografici.

Supposte uguali le due quantità di suolo e di popolazione, cresce il potere di resistere, se la nazione è circondata da scoscesi monti, e decresce, se giace io mezzo alle acque; quindi è più facile soggiogare l'Italia che la Svizzera.

Può anco succedere che una popolazione, essendo dispersa sopra grande estensione di territorio, sia men forte, men produttiree, perchè uneso commerciante, più dispendiosa nella difesa pubblica atteso le distanze, di quello che un'altra, riunita sopra men vasto territorio, e quindi più pronta a soccorrersi, e più attiva nella difesa, perchè mossa da interessi più analoghi. La prima situazione si scorge negli Stati-Uniti d'America, i quali possono bensì divenire ricchi ma non potenti; la seconda è il caso dell'Inghilterra, la quale è ricca nel tempo stesso e potentissima (Vedi le p. 6 se 63).

### II. Qualità fisiche della popolazione.

Seoza ricordare che è più difficile soggiogare robusti montanari che ammoliti cittadini, bisogna riflettere che uoa nazione sobria fa più facilmeote la guerra che una nazione

<sup>(1)</sup> Delle Scienze statistiche, t. I, pag. 27, 135, 136.

volutiona: sotte questo aspetto un'armata apaguola è più potente che un'armata francese, giacchè il mantenimento della prima richiede assai meno di quello che esiga la seconda; si può dire lo stesso delle armate turche a fronte delle altre armate europee.

### III. Qualità intellettuali della popolazione.

Gli Europei poterono vincere facilmente gli Americani, perchè, oltre d'essere destri nelle evolutioni militari, si presentarono muniti di instrumenti formidabili, e combatterono contro popolazioni nude e armate di sole freccie.

La cognizione di tutti i modi di vincere e soggiogare è una delle principali cause per cui l'Inghilterra, composte di circa 15 milioni di abitanti sopra suolo alquanto sterile, domina sopra outanta e più milioni d'Indiani, viventi in suolo fertilisiumo.

### Qualità morali della popolazione.

1.º Affecione o indifferenza alla sorte del paese. Un popolo affecionato al suo pesse ne fa pagar caro la conquista menta. un popolo scontento non oppone resistenza o va incontro al primo conquistatore che in presenta; perciò 4000 Francesi ricuciono a soggiogare più milicol d'Egiziani.

2.º Entusiaumo per la libertà, la religione, la gioria e simili, owero Popposto; cisacuno sa che pochi Acniesi resistettero alle falangi di Serse, pochi Macedoni roverciarono il trono di Dario, pochi Svitteri vinsero le armate dell'Austria, pochi Olmodesi quelle di Flippo II; i cavalieni di Matta sconfissero le flotte ottomane, gli Americani quelle dell' Ingilierra, e mectre quasi tutta l'Europa tremara al nome di Napoleone, la Spagna fece mordere più volte la polve alle sue armate.

#### V. Qualità della pubblica amministrazione.

Dore un'amministrazione vigorosa, forte, unita si estende sopra tutta la superficie d'uno Stato, e fa eseguire con metodi simili le legge della coscrizione, il reclutamento delle truppe riesce facile e pronto; succede l'opposto in opposte circostanze; è questa una delle cause che fruttarono tante vittorie a Napoleone.

Tra le qualità della pubblica amministrazione sa d'uopo annoverare il credito di cui gode il governo, e per cui può ritrovare prontamente i capitali necessari per la compra del materiale delle armate; è questa la causa per la quale il governo inglese usci vincitore dalla lunga e terribile lotta contra Bonaparte, ecc.

#### CAPO SECONDO.

### Nascite.

### Epoche mensili.

La cognizione dell' epoca delle maggiori nascite autorizza gli stabilimenti di pubblica beneficenza a riserbare maggiori fondi di soccorso da distribuirsi nell'epoca corrispondente.

L'epoca delle maggiori e minori nascite debl'essere confrontata coll'epoca della maggiore e minore affluenza di esposti o trovatelli. Se quelle epoche corrispondono, si può riconoscere nell'affluenza degli esposti l'effetto del bisogno; se non corrispondono, converrà riconoscervi il concorso dell'immortalità.

L'epoca delle maggiori nascite sa conoscere l'epoca delle maggiori concezioni retrocedendo 9 mesi. Questa cognizione può ella essere utile al pubblico amministratore? Mi pare di ài: ecco un fatto riferito dal duca di Chatelet nel suo Porgae en Portugal, tom. 1, pag. 85-86. « Les processions u de la Fête-Dieu et celles de la semaine sainte sont le vén'inble canresal des Portugais et sur-tout de celui de Li« sbonne. Pendant cette dernière époque, le prétexte de vi« siter les églises favories d'autant plan les a ventures galantes,
« que ces pieuses visites se font de nuit. Aussi «1-on calculé
« que c'éteit l'époque de l'anné», dans laquelle on pouvoit
» compter sur plus de baptémes » (a). La statistica giustifica duaque le nostre sutontià ecclesiastiche « sécolari che,
dalla metà del secolo passate in poi, hanno distrutto le feste
noturne.

Il filosofo che vorrà epiegare le differenze tra le concezioni ne' vari mesi, dovrà confronterle,

- Col corrispondente stato termometrico ed igrometrico, salubre ed insalubre;
- Coll'epoca di maggiori e minori lavori alla campagna;
  - Coll'epoca di maggiori e minori fondi di riserva;
     Idem di maggiori e minori divertimenti:
- 5.º Colle epoche delle emigrazioni e de ritorni annuali (1).

<sup>(</sup>a) a Le processioni del Corpur-Domini e quelle della settimana a santa sono il revo carorarle del Portoghesi, massime del popolo di Li-a sbona. Darante quest' ultimo tempo, il pretesto di visitare le chiese tanto più farorice le avventure galanti, in quanto che quelle ci vivitte si fanno di notte. Pa perciò computato che in questa stagione, cocorropo battenimi in maggior numero.

<sup>(1)</sup> In Isvezia, giunta l'osservazione di Wargentin, il mese più fecondo di nascite si è settembre, il che non reca meraviglia allorche si nifette, che presso i popoli del Nord, e principalmente nelle campagne, l'epoca del Natale e del nuovo anno è il segnale delle feste, delle uniosi, dei piaceri.

#### II. Età della madre.

Supponete che 1000 unti fossero distribuiti in tante mostace corrispondenti alle età delle relative madri, e che si notasse la durata della vita di quelli: da questo confronto risulterebbe a quali età delle madri corrispondono le più lunghe e le più notre vite de'figii; si avrebbe coi un conficiente per modificare la formola generale che reppresenta la vita probabile di ciascuno. Dorunque le donne sono presto unbili, cessano anche più presto d'essere feconde: alle ladie elle son vecchie a 30 anni: in questi paesi i ragazzi sono più deboli e soggetti a maggiore mortalitò.

## III. Aborti e nati morti

Più fecomeni simili, riuniti e confrontati colle epoche mensili, collo stato termomentrico ed igrometrico del paese, colla qualità de'l'avori eseguiti dalle madri, colla frequenza delle dance, ecc., presentano oggetti di riflessione al chirurgo e al pubblico amministratore.

## IV. Sessi.

Paragonando le nascite maschii alle femminili ai trova generalmente in Europa, che le prime superano le asconde nel rapporto di sa a a 1 circa. Perciò inclino a credere che s'ingannò Villoison allorché, parlando delle inole greche, diase: Vi sono più ragazza che ragazzi in queste isole, comunemente come quattro o cinque ad uno (Annales des Poyages, t. 119, pag. 146).

## V. Nati e matrimoni.

Questo rapporto non può essere determinato con gran precisione, giacchè tra i nati ve n'ha molti che non sono frutti del matrimonio, e tra gli esposti ve n'ha molti che sono frutti di esso.

#### VI. Nati legittimi e illegittimi.

Questo rapporto può dare qualche indizio sulla immortalità rispettiva delle nasioni, de' diversi territori, delle città relativamente alle campagne, d'una professione altre altre, ecc.; non dimenticherò questo elemento, allorchè svolgerò le abitudini morali.

#### VII. Nascita e popolazione.

La forza fisica della popolazione, o sia l'attitudine all'esercizio della guerra e de' mestieri, è rappresentata con maggior esattezza dal rapporto tra i nati e la popolazione. di quello che dalla semplice popolazione. Se 250 nascite annuali mantengono in un paese qualunque una popolazione di 10,000 abitanti e che in un altro siano necessari 300, è ehiaro 1.º che un gran numero di ragazzi muore in tenera età, e che un minor numero arriva all'età della forza, la quale costituisce la popolazione attiva; 2.º che gli abitanti sono più esposti ai diversi mali cagionati dai bisogni e da quegli elementi topografici che accorciano la vita. Dunque, supposte uguali le popolazioni in due nazioni diverse, quella direte più forte che ha minori nascite: è questo un nuovo argomento contro la falsa teoria che ho confutato alla pag. 353 di questo volume, Giusta l'asserzione de' redattori della Statistique générale et particulière de la France, 0/20 della popolazione si trovano in Francia al di sotto degli anni 20, mentre in Inghilterra si trovano 7/20 solamente; dunque sopra una popolazione di 10,000,000 d'abitanti v'ha in Inghilterra 1,000,000 di individui al di sopra di 20 anni di più che in Francia, il che vuol dire quattro a cinque mila individui di più in istato atto alla guerra ed ai mestieri. Il gran numero di matrimoni senza mezzi di sussistenza, cagionato

dalla coscrizione, ha ben potuto aumentare il numero delle nascite, ma non ne è risultata una popolazione utile, attiva, composta di individui fuori delle basse età.

L'Ingbilterra mantiene 320,000 soldati, reclutati annualmente con 22,000 uomini (Diorno di Iord Castlereagh al parlamento, marto 1820) e 150,000 marinis per la sola marina reale; egli è questo quasi un mezzo milione d'uomini somministrato alla guerre da una popolazione di circa 15 milioni (l'Ingbilterra, la Scozia, l'Irlanda). In questa proporzione la Francia sola, indipendentemente da' suoi alleati, dovrebbe mantenere più d'un milione d'uomini militari. Allorché si riflette al numero grandiono d'individui che in Ingbilterra sono impiegati nelle manifatture, nel lusso, nel commercio, si scorge ch'ella possiede una popolazione di lavoratori superiore a quanto indica la sua popolazione nominale (1).

#### CAPO TERZO.

# Morti.

## 1. Morti e popolazione.

Il rapporto tra le morti e la popolazione, come tutti asono, rappresenta la mortalità delle diverse nazioni, de' diversi territori, de' diversi stabilimenti pubblici, e quindi, in pari circostanze, fa la satira o l'elogio degli amministratori che li dirigeno. La mortalità nelle isole Antille, giusta i rapporti ufficiali ditati da Moreau de Joonés, è come segue:

519,000 compongono gli estremi della povertà e della ricchezza (Simono, Foyage en Angleterre, t. 1.er, pag. 213, 2.a ediz.).



L'ultimo censimento ha dato 2.544,000 famiglie, delle quali 896,000 appartengono all'agricoltura;
 1.129,000 alle arti, mestieri, commercio;

| Europei nati in America                       |    |       |
|-----------------------------------------------|----|-------|
| Creoli bianchi e di colore affranchiti        | 4  | per 1 |
| Creoli neri schiavi                           | 3  |       |
| Europei giunti in America                     |    |       |
| Truppe inglesi                                | 21 |       |
| Truppe francesi . ,                           | 33 |       |
| Neri reclutati in Africa dagli Inglesi e tra- |    |       |
| portati alle Antille                          | 3  | 172   |
| Neri trasportati alle Antille col mezzo della |    |       |
| ralla                                         | 17 | (1).  |

Quanta eloquenza in questi numeri! Essi dimostrano tre proposizioni:

- 1.º Il clima è meno fatale ai nativi che agli esteri (V. pag. 298, 299 di questo vol.);
- 2.º Il regime delle truppe inglesi è migliore di quello delle francesi;
  - 3.º La schiavitù forzata accresce la mortalità.

# II. Morti e territori.

I diversi gradi di mortalità ne d'aversi territori induce a supporre diversi gradi di salutirià o insulutirià tooles, quindi giova conoscerne le cause. In generale la cognitione degli elementi topografici one à uo acquisto solamente per la storia fisica del globo, ma lo è anco per le sciente mediche ed amministrative, giacchè per combattere con successo e meglio ancora prevenire i nati che nacono adl'atione di questi elementi, fa d'uopo conoscere ugualmente ciò che è doctivo e ciò che potrebbe estere saluture, e non ignorare nè i tempi nè i luoghi nè le circostante che fa d'uopo temere e da cui si pub trare qualche vanteggio.

00

<sup>(1)</sup> Nouvelles annalés des voyages, t. 1 er, pag. 499.

Se l'esame dello stato fisico de'territori smente quella prima supposizione, conviene esaminare i lavori, quindi i consumi, finalmente le abitudini morali.

Per distinguere meglio l'azione delle cause fisiche e morali, si suole porre la mortalità delle città in una colonna e quella delle campagne in un'altra; si usa la stessa precanzione per le nascite e pe' matrimoni.

## III. Morti ed epoche mensili,

Della mortalità mensile per lo più si trova facile spiegacione negli tatal termometroo, jerometrico, anemometrico. È anco verisimile che, durante il corso del verno, le differenti cause che concorrono a rendere difficili e penose le condinicio della vita ad un gran numero d'abitanti, preparano malattie mortali che si sviluppano e fioiscono coll'aprisi della stagione.

Del resto secció i confronti mensiti siano esatti, fa d'uopo tener conto della diversa durata del meia. Dopo d' avere notato il numero delle morti realmente successe, fa d'uopo scrivere un secondo numero, il quale dica quante morti sarebbero accadite se il mese fone stato composto di giorni 3: col mezzo di questa correcione, la quale s'applica a cinque mesi dell'anno, e che varia un poco negli sono ibiestili, si determina con precisicae la quantità della mortalità in uguale numero di giorni per ciascum mese.

# IV. Morti ed età.

Il sig. d'Ivernoi osserva in uno de'suoi scritti che se tutti gli Stati presentassero annualmente un conto eastto della loro popolazione, ponendo easttamente, in una colonna particolare, l'età precisa nella quale muoiono i ragarzi, una seconda colonna dimostrerebbe il merito relativo de' governi e la felicità relativa dei loro sudditi. Questo semplico prospetto aritmetico, agginnge egli, sarebbe forse più concludente che tutti gli argomenti d'altra specie.

À me pare che questa norma assoluta di giudizio sia troppo severa, giacchè vi sono elementi topografici che nissuna forza governativa può vincere, e che iofluiscooo principalmente sulle prime età della vita.

La mortalità relativa a ciascuna età è necessaria per costruire le tavole che indicesso la probabilità della vita di ciascuno o sia il numero degli anni ch'egli può lusingarsi di vivere, tavole che servono a à utili e ai numerosi usi privati e pubblici, come tutti sanno.

Gli scrittori ci hanoo dato i metodi di calcolare quelle tavole quaodo si hanoo le masse relative de' vivi e de' morti in cisscuna età; non ci hanno dato i metodi spediti per ritrovare quelle masse.

Infatti l'età di ciascun morto si trova scritta unitamente al suo nome e cognome, professione, genere di malattie, ne' fogli che si stampano mensilmeote presso più nazioni incivilite. Se questi fogli contengoco i morti d'una grandiosa popolazione, nè risultano grossi e numerosi volumi principalmente se abbracciaco uoa lunga serie d'anni; si vede quindi che ritrovare quaoti morti conti ciascuna età nel giro, per esempio, di 10 anni, non è uoa faccenda così presto finita. Dirò qui il metodo di cui io mi servii per trovare quanti viveoti contava ciascuna età in Milano nel 1803; si può eseguire lo stesso metodo per ispogliare i registri dei morti. Mi furono coosegnati 30 grossi volumi in foglio che comprendevano tutta la popolazione milanese, il nome, l'età, il sesso di ciascun individuo, ecc. Presi sei giovani ed a ciascuoo coosegnai un volume collocato sopra comodo tavolo; ad altri sei giovaoi, posti a destra di ciascuno degli antecedenti, diedi 120 cassettioe disposte sul relativo tavolo e numerizzate dall' I sino al 120: sopra ciascuno de' tavoli posi uo mucchietto di fagiuoli. Allorchè un giovioe che aveva un volume scorreva coll'occhio la colonna delle età, ne diceva

il numero al suo compagno, per es, 10, 30, 40, ecc., ed il compagno poners un figuinolo nelle relative cassette 10, 30, 40, ecc., rappresentanti le età, e coài dalla prima pagina sino all'ultima, dal primo volume sino al treetaumo. Flurono riuculti figigiodi delle relative cassettine e risultarono altretauti mucchi rappresentanti i viventi in ciascun'età, e de' quali fin verificato il numero ad uno ad uno (1).

#### V. Morti e sessi.

La mortalità delle donne suole essere minore di quella degli unomini nel rapporto di 15 a 25, come vogliono alcuni acrittori, ovvero 20 a 21, come pretendono altri, il che si attribuisce alla coulturione più molle e vita più ritirata delle donne. Qualtunque però ne sia la cagione, quel rapporto diviene oggetto di considerazione nel contratti vitalizi, d'assicurazione e simili.

# VI. Morti e professioni.

Le diverse professioni esigono diversi gradi di fatica fisica e intell'etuale, soggiacciono a diverse infezioni, ed ance a diversi pericoli. L'asione di queste cause si estende sulla durata della vita; ella è cosa utilissima l'osservarle a) per istrusione del medico che del pubblico amministratore. Finora queste cause non sono ben note; esse lo sareano probabilmente in avvenire: si conoscerà allora quali secrifii, esiga ciascuna professione, e si profiterà di queste cognizioni per allostanare i pericoli.

Sommando il numero degli anni che vissero, per esempio, 1000 tessitori, e dividendo questa somma per 1000, si



<sup>(4)</sup> Persuaso che le età raccolte dalla Polizia non erano esatte, non ho fatto alcun uso de' risultati; qui ho voluto solamente accennare il metodo.

ha la durata media della vita in quell'arte. Instituendo lo stesso calcolo sopra le altre arti si ottengono relativi quosienti. Il confronto di questi quozienti dimostra dove sono maggiori e dove minori i sacrifizi.

## VII. Morti e consumi,

L'essme della qualità di liquori e vini spiritosi nazionali od esteri che si consumano in una nazione, forse può iodicare una delle cauve latenti della sua mortalità; si può dire lo stesso dell'oppio presso le nazioni orientali, ecc.

#### VIII. Morti e malattie,

Il confronto delle morti prodotte da ciascuna malattia dimostra quale di queste predomioi. Il predominio d'una malattia è dovuto per lo più all'azione degli elementi topografici e al mode abituale di vivere. L'esperienza ha dimostato che l'acione di quegli elementi può eserce io più casi prevenuta e distrutta; con gli stati inciviliti d'Faropa non sono più molestati dalla peute come lo erano ne' secoli addietro, e lo è tuttora l'Oriente.

Dopo che l'esperienza ha dimotrato che la durata media d-lla vita ha ricevuto almeno 3 anni d'amento dalla vaccinazione; dopo che i governi più sari usano tutti i mezzi per diffonderia, i morti per valuolo indicano la resistenza a quel metodo salutare. Un serivescoro in Italia ha creduto di dar prove di selo religioso proscivendo la vaccinazione con pubblica circolare. Unite questo caso ai mile altri osi quali la filosofia fu tacciata d'irreligione promovendo il bene dell' umanità.

#### IX. Distinzione essenziale.

Nel calcolo delle morti d'una città si può commettere errore gravissimo, se non si distingue la parte che è dovuta alla città da quella che è propria degli ospitali; si dica lo stessio delle nascite relativamente all'ospitalo de' trostelli. Iofatti negli orpitali delle città mosiono molti ammalati provenienti dalla campagna, e molti militari. Le campagne più distanti mandano i loro esposti alle città; quindi "b la un dippiù sì nelle nascite che nelle morti. Non dimenticherò per altro che molti raguzzi spediti alla campagna per essersi allattati, si ri finicacona di vierer.

#### CAPO QUARTO.

### Matrimoni.

Ne' paesi da lungo tempo abitati e inciviliti, l'aumento de' matrimoni non è sintono di prosperitia, giacché questi non succedono che in ragione de' morti, colò il numero dei matrimoni contratti è approssimativamente misurato dal numero de' matrimoni diricioni, quasi direi come in un teatro pieno di gente, le persone che entrano per una porta, sono uguali a quelle che escono da un'altra; quiudi ne' paesi insalubri si osservano i seguenti fisomeni:

- î.º Il rapporto de' matrimoni colla popolazione è maggiore che altrove;
  - 2.º I giovani si maritano più presto;
- È più frequente il caso d'uomini che sposerono più donne, e di donne che si unirono a più mariti;
  - 4.º Le vedovanze durano poco;
  - 5.º È corta la durata della vita;
  - 6.º Nuovi forestieri vanno a domiciliarsi nel paese.
- Addurrò per prova la Brenne, piccola parte del dipartimodo dell'Indro, coperta di stagni sensa scolo, e dove le acque ridondano, in ogni tempo, di materie animali e vegetabili in itato di putrefazione: ecco la descrizione che ne fanno gli scrittori francesi.

L'abitante di questi tristi luoghi soffre dalla sua nascita. e mostra, fin da' primi giorni della vita, la profonda impressione dell'insalubrità locale. Appens ha abbandonato la mammella, langue e dimagra; un colore giallo tinge la sua pelle e i suoi occhi, i suoi visceri s'ingorgano; egli muore soventi prin d'essere giunto al settimo anno. Ha egli passato questo termine, si può dire che pon viva ma vegeti; egli rimane cachettico, gonfio, idropico, soggetto a febbri putride maligne, a febbri d'autunno interminabili, ad emorragie passive, ad ulceri alle gambe che guariscono difficilmente : lottondo a stento contro queste malattie che spesso l'assediano unitamente, e fanno della sua esistenza una lunga agonia, l'abitante giunge al ventesimo e al trentesimo anno, ma la natura retrocede diggià, le sue forze s'infievoliscono, e l'età di 50 anni è l'ultimo termine de' suoi giorni. In questa maniera passano rapidamente molte generazioni. Ciò non ostante la popolazione si conserva presso a poco allo stesso livello; vi si marita per tempo, e la vedovanta pon è lunga. Non è cosa rara di vedere degli uomini e delle donne di trenta o quaranta anni maritati la terza o la quarta volta. Tre fratelli maritati Dupont, uno de' quali è vedovo, hanno sposato quindici donne. La certezza di ritrovare posti vacanti e poderi da coltivare, attrae in queste miserabili contrade più famiglie straniere; dei giornalieri, de' dofbestici vi si trasferiscono, vi si maritano, vi si stabiliscono, e così si risolve il problema: in qual maniera una terra così inospita non è spopolata?

All' opposto, ne' paesi dove è possibile estendere o migliorare l'agricoltura, introdurre arti, aprire comunicazioni al commercio, i matrimoni crescono senza seguire la legge della mortalità.

Le antecedenti idee dimostrano l'utilità di ricercare i rapporti tra i matrimoni e la popolazione, tra i matrimoni e la mortalità, tra i matrimoni e le nascile, l'età comune in cui si contraggono, i forestieri che vengono a stabilirsi nel passes, ecc. Nel seguente prospetto de' matrimoni successi in Parigi nel 1821, si veggono le distinzioni che i Francesi hanno introdotto ne' registri civici relativamente alle persone con-

| Giovani e giovani |  |  |  |  | 5,234 |
|-------------------|--|--|--|--|-------|
| Giovani e vedove  |  |  |  |  | 296   |
| Vedovi e giovani  |  |  |  |  | 704   |
| Vedovi e vedove   |  |  |  |  | 231   |
|                   |  |  |  |  |       |

Queste distinzioni, oltre di poter somministrare qualche indizio intorno alla salubrità e insalubrità del puese, possono anche presentare qualche luce alla teoria dell'ingiuria e del soddisfacimento.

Nelle provincie soggette al governo di Milano (provincie di Milano, Brescia, Cremona, Mantova, Bergamo, Como, Pavia, Lodi, Sondrio, la popolazione delle quali nel 1822 fu di abitanti 2,221,262) si ebbero i seguenti rapporti nel 1822 1832

| Tra i nati                | ι      |     |     |     | 1   | а | 23  | 18   | 25  |
|---------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|---|-----|------|-----|
| Tra i nati<br>Tra i morti | e la p | оро | laz | ion | e ı | a | 28  | I a  | 31  |
| Tra i matrimoni           | t      |     |     |     | ı   | a | 133 | 1 8  | 139 |
| Tra i nati e i matr       | imoni  |     |     | ٠.  | to  | a | 58  | Io a | 56  |
| Tra i matrimoni de        | 1822   | ed  | i ı | aat | i   |   |     |      |     |
| del .9.2                  |        |     |     |     |     |   |     |      | =   |

I movimenti annuali delle produzioni che pubblicano i governi, riuscirebbero più utili se fossero accompagnati dai movimenti mensili, giacchè in lungo corso d'anni porrebbero in evidenza l'azione degli elementi topografici.

# SEZIONE SECONDA

QUALITA' FISICHE DELLA POPOLAZIONE.

Considerando che le ricchezze, in pari circostanze, sono proporzionate agli utili lavori;

Che i lavori sono in ragione della quantità, delle forze e del tempo in cui rimangono impiegate; Considerando che le persone o difettose ne' sensi o nella mente, o mancanti di forze muscolari o soggette a malattie, sono una passività per lo stato;

Considerando che l'esame degli accennati difetti ci guida soventi alla cognizione delle cause che li producono, e que-

ste possono talvolta essere, se non distrutte, almeno neutralizzate o diminuite dalla forza del pubblico amministratore; Si riconoscerà l' utilità d'occuparci delle qualità fisiche

Si riconoscerà l'utilità d'occuparci delle qualità fisichi della popolazione.

### CAPO PRIMO

Pregi fisici della popolazione.

§ 1. Indizi e misure delle forze.

Il conte di Stolberg nel suo viaggio in Italia dice: Dallo stato del bestiame in un paese si può in generale dedurre quello degli abitanti delle campagne.

Pare che questa regola vada soggetta a molte eccezioni, giacchi le vasche del Valesa non hanno alcun rapporto col guzzo del Valesani, nd le pecore del Vicentino o del Veronese coi pellagrosi. Nel Medoc, lingua di terra tra il mare e la Garonna, paese talora inondato dalla pioggia, talora affitto dalla siccità, e sempre insalubre, nel Medoc i buoi sono grandi e forti, la specie unana piccola e miterablis (7).

Sono migliori indizi le forme robuste e l'aspetto florido degli abitanti, le fatiche gravose che con facilità eseguiscono, l'abbondanza di vecchi ottuagenari, la vecchiezza senza rughe, la scarsezza di malattie, loro corta durata, la mortalità assai minore delle nasci, la fondi parti, gli scarsi aborti,

<sup>(1)</sup> Annales des voyages, t. XVIII, pag. 215.

la lunga attitudine delle donne a partorire, degli uomini a generare ecc. (1).

Dopo l'esame di questi indizi positivi conviene osservare i negativi, cioè la mancanza di difetti fisici; percò Humboldi fa l'elogin de Messicani indigeni de cloor di rane, naservando che alla forra muscolare uniscono il vantaggio di esaere scevi quasi di ogni deformità. Egli accerta di ona avere mai veduto un Indiano gobbo; è cosa rarissima d'incontrare de' loschi, soppi o monchi. Ne' paesi, gli abitanti del quali sano noggetti al gozzo, quest'afficione della glandola thyroide non si osserva giammai tra gli Indiani, di rada tra i Meticci. Gli Indiani della Nuova Spagna, e sapratutto le donne giungono generalmente ad una elà avanzata sensa che il lora capo s'imbianchi, e canservano tutte le loro forze sinn alla morte sinn alla morte.

Più scrittori avenda decantata le forze delle popolazioni de' paesi freddi, ha creduta conveniente di porle a confronta con quelle de' paesi caldi, nade riconoscere di quanti gradi quest' opinione si scusti dal vero.

Forze fisiche ne' paesi freddi e temperati. Forze fisiche ne' paesi caldi.

1.º (Cantone di Berna). Si trovann in questn cantone unmini che possonn sollevare e purtar pesi di sette quintali. 1.º (Egitto). I paesani egiziani (Fellah) tollerano fatische sorprendenti, passando interi giorni a trarre acqua dal Nila esposti ad un sole che ci ucciderebbe.

(1) Nelle Alpi marittime, a detta di Foderé, Cessano i menstrui nelle donne a 45 anni. Gli uomini continuano ad essere padri a 75. Dura l'allattamento 2 anni a 3. 2.º (Parigi). I facchini de la Halle portaoo abitualmeote sacchi di farina che pesano 350 lib. d'oncie 16. Per essere ricevuti nella loro corporazione, è necessario poter portare, durante 25 minuti, un peso di 850 libbre.

(Voralberg). Gli abitanti, della più tenera giovioezza. sono abituati a camminare piedi nudi nella neve, e il primo giuoco della loro infaozia coosiste a sdrucciolare dall' alto delle montagne in piccoli traini, esercizio estremamente pericoloso. La loro costituzione fisica corrisponde al genere di vita che conducono; quelli delle rive del lago di Costaoza sono meoo robusti, tra gli stessi mootanari, gli abitanti di Dornbira si fanno distinguere per taclia e forme gigantesche; uo solo raguzzo di 20 anni, di questo villaggio, possiede più forze che il più robusto uomo di 3o d'altro cantone (Annales des voyages, t. X, pag. 18q).

3.º (America settentrionale).

La forta e la leggicrezza degli Osagi nel corso sono tali
clie sovente percorrono in un

2.º (Nuova Granata). I Meticci e gli Indiani impiegati a trasportare il mioerale fuori delle miniere, chiamati Tenateros, rimangono abitualmente carichi di 225 e 230 libbre durante sei ore, esposti ad uoa temperatura di 22 a 25 gr. ceotes., saleodo otto o dieci volte di seguito, senza riposare, delle scale di 1800 gradini. Il mestiere di Teneteros è riputato malsaco se entrano nelle miniere più di tre volte alla settimana.

Nelle stesse miniere si veggono regazzi d'anni 17 che portano diggià de' pesì di 100 ibbre (Humboldt, Nouvelle Expagre, t. 1, pag. 74). (Antioquia. Nuova Granata). I facchio carichi di ciaque arrobes (125 lib.) o portatoi sul dosso un viaggiatore, percorrono la strada di Juntas io quattro giorante, cioè 15 leghe circa (Nouvel. Les Annales des voyages, tomo XXI, pag. 332).

· 3.º (Asia — Isola di Jesso). All'età di 10 anni i ragazzi imperano a tuffarsi nel mare e saltare una corda tesa. Gli giorno un' estensione di 60 miglia che separa il loro villaggio dallo stabilimento di Vert-de-gris (Nouvelles annales des voyages, tom. XIX, pag. 31).

4.º (Hailigenblut nella Carinzia). Le giovani vanno di passo fermo sull'orlo de' precipizi portando sul loro capo

pesanti fardelli.

(Groenlanda). Le donne sono talvolta sì forti che, durante 4 ore senza riposare, portano un rangifero, specie di cervo ucciso alla caccia.

5.º (Scosia), Scorrendo le montagne, dice Knox, ebbi occasione d'osservare la forza e l'agilità degli indigeni; io era sovente obbligato di riposare e mi mancava il fiato, quando i miei compagni appena davano segno di fatica. La natura sembra averli formati per camminare, e si dice che un reggimento d'infanteria di montanari stancherebbe in una lunga corsa un reggimento di cavalleria, ma nei climi caldi soventi succumbono e muoiono (Voyage en Ecosse, t. I, pag. 389).

 6.° (Canadà). I marinari di Montreal, dice Megankie, dopo d'avere trasportato le Ainos, eccellenti in questi esercisi, fanno salti di 5 a 7 piedi e seguono i cervi al corso (Krusenstern, Voyage autour du monde, tom. II, pag. 74).

pag. 74).
4.° (Biscaja). Le donne
sjutano gli uomini nelle più
gravose fatiche; e si veggono
frequentemente delle dame
del più alto rango salire pron-

tamente rocce scoscese che spaventerebbero l'uomo più intrepido, educato ne paesi di pianura (Annales des voyages, tom. II, pag. 289). 5.º (Spagna e Portogallo).

" Non si potrebbe immagi-" nare sino a qual punto gli " Spagnuoli e i Portoghesi « sopportano la fatica, e quan-" to essi siano induriti al fred-" do ed al calore. Si crede a generalmente che gli abi-" tanti del mezzodi d' Euro-« pa siano molli ed effemi-" nati; ma essi sono forse più « pazienti, e sarebbero più u intraprendenti che quelli « del nord, se i governi non a vi si opponessero » (Linck, Voyage en Portugal, tom. I, pag. 165).

6.º (Capo di Buona Speranza). I Cafri e .i Negri, dotati di sorprendente forza otto balle di obbligo, se rimangono tuttora mercanzie
da trasportare, ricevono una
piastra per balla. Questa ricompensa gli eccita al punto,
ch'io ue ho veduto alcuni
partire con due balle di go
libbre ciaseuna, e ritornare
alla fine di sei ore carichi di
due altre balle dello stesso
peso. Eppure essi debbono
fare 18 miglia per andare e
tornare tra montagne dove sil
cammino è difficile (Commerce des pellaries, pag. 111).

Furono veduti soventi uomini carichi di balle fare mezza lega senza arrestarsi una sola volta per istrada (*Ibid.*, pag. 153).

corporale, tollerano le fatiche più gravose e portano i fardelli più pesanti. Incaricati di far legna alla campagna, vanno talvolta alla distanza di 10 miglia a tagliare buscioni, strappare ceppi, raccorre stereo di vacca per farne combustibile. Quando ne hanno la quantità richiesta, la separano in due parti, ciascuna delle quali sarebbe la carica d'un facchino in Inghilterra. Ne attaccano una a ciascuna estremità di un bambou piatto, lungo circa 4 piedi, e che collocano sopra una spalla. Sotto sì pesante fardello fanno cinque miglia all'ora, cioè più d'una lega e mezzo (Percival, Voyage au Cap de Bonne-Esperance, pag. 307-308).

Ua'altra opinione volgare, proclamata principalmente da Rousseau, esagera le forze fisiche de'popoli selraggi, e dà loro la preferenza su quelle delle nanioni incivilite. Questa opinione non è atata confermata dalle esperienze eseguite da Péron col meszo d'un sitrumento ineggonos, inventato da Regnier, chiamato Dyanometro. Sembra al contrario che in generale i selvaggi possegno moeno di forza che gli Europei, sin che convenga ricercarne la causa nella cattiva qualità e penuria degli alimenti, sia che si voglia riconoscervi un effetto della loro apatia e inerzia morale. Che che ne sia, il seguente prospetto da il risultato delle esperienze descritte a lungon nella relazione di Péron.

| Popoli                      | delle mani<br>kilogrammi | delle reni<br>miriagrammi |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1.º Abitanti della terra di |                          | _                         |  |  |  |
| Van Damien                  | 50 6                     | 00 0                      |  |  |  |
| 2.º Abitanti della Nuova    |                          |                           |  |  |  |
| Olanda                      | 51 8                     | 14 8                      |  |  |  |
| 3.º Insulari di Timor .     | 58 7                     | 16 2                      |  |  |  |
| 4.º Francesi                | 69 2                     | 22 · · I                  |  |  |  |
| 5.° Inglesi                 | 71 4                     | 23 8                      |  |  |  |
| (Voyage de découvertes au   | Terres Austi             | rales, ecc.)              |  |  |  |

Fa d'uopo osservare che gli insulari dell'Oceano furono sottomessi all'esperienza nella loro patria, mentre gli Europei si trovavano sotto un clima molto diverso da quello del loro paese nativo.

La differenza nel vitto potrebbe forse spiegare la differenza nelle forze de Francesi e degli Inglesi, essendo che il cibo carneo prevale di più tra i secondi che tra i prini. Joung accerta che il lavoro d'un Irlandese, nodrito di pomi di terra, equivale ad un terro del lavoro d'un Inglese, nodrito di carne.

Del resto non fa d'uopo dimenticare che all'aumento della force contribuisce l'abitudine non eccedente del lavoro e progressiva in ragione dell'età. « Il giovine Ottentotto, « dice Le Vaillant, viene caricato di leggieri fardelli, come pelli, stucio, ecc. Per tal modo crescendo il carico per gradi, si giunge a fargli portare ed a legargli indosso « fino 300 libbre di peso e più, che non lo incomodano « per sulla quando si mette in cemmino».

# § 2. Continuazione dello stesso argomento.

Volgendo il pensiero verso la pratica, lo statista ricercherà approssimativamente l'epoca, in cui le forze de' figli cominciano e quelle de' padri cessano d'essere produttrici. Sugli elementi somministrati da Foderé nel suo viaggio alle Alpi Marittime, ho costrutto il seguente prospetto.

Alpi marittime Sviluppo delle forze fisiche e relative parti abitudini meridionali più fredde. 1.º Età in cui i ragazzi cominciano generalmente e camminare . . . ai mesi 10 ai mesi 12 e 15 2.º Età in eni cominciano ad essere utili ai loro parenti, custodendo le greggie, strappando le cattive erbe, cogliendo olive, ecc. . . . . agli anni 7 od 8 ai 10, 12, 15 3.º Età in cui cominciano ad essere iniziati ai . . . dagli anni 14 grossi lavori dai 15 ai 16 e 18 ai 15 4.º Età in cui i vecchi continuano a lavorare come i giovani . . . ai 70 anni

Si diviene incapace ai lavori agrari ai 60 ed anche 55.

« Un calore moderato, unito a bastante alimento, è un o principio potente per isviluppare e mantenere lungo tempo o nella loro integrità le forze della vita; mentre il freddo, a le eccessive fatiche, il cattivo alimento e la privazione del o vino sono forze debilitanti che ritardano, minano, abbreviano le diverse funzioni vitali. »

" Il sistema d'educazione contribuisce egli pure potentemente allo sviluppo de'ragazzi sì nel parlare che nel camminare; nelle parti meridionali o sul littorale, essi sono « trattati con maggior attenzione, più amati, più riscaldati « dal sentimento materno; i loro genitori scherzano e con-

« versano più sovente con essi. All'opposto nelle montagne « io li bo veduti abbandonati nelle sozzure durante i lavori

" del giorno, e trascurati dai parenti che, ritornando dai

" campi, sono oppressi dalla fatica o naturelmente indiffe-

" renti e poco comunicativi. Così, seguendo l'andamento de' sentimenti umani ne' diversi gradi della vita selvaggia

" de' sentimenti umani ne' diversi gradi della vita selvaggia " e della vita incivilita, si scorge che quello della paternità

« cresce in ragione dell'incivilimento, e che i progressi della « vita sono accelerati da questo sentimento (1) ».

#### CAPO SECONDO.

Imperfezioni, difetti, malattie e loro cause, reali o presunte o tuttora ignote.

§ 1. Imperfezioni, difetti, malattie naturali.

Tra le imperficiosi acceoneremo dapprima quelle che rendono inabili al sertitio militare, atteo la manonaza nelle dimensioni o l'eccesso nel peso. Sono inabili al servizio militare ai l'Olandese al Capo di Buosa Speranza, cui l'eccedente corpolezas non permette di sopportare la fatica (2), come i nasi di Milano che son hanno due tersi della statura richiesta della militia.

Dopo le imperfezioni nelle dimensioni vengono i difetti ne' sensi e ne' membri che rendono incapaci o di conoscere gli ordini delle autorità o di eseguirli colla dovuta speditezza;



<sup>(1)</sup> Voyage aux Alpes maritimes, t. II, pag. 197-199.

<sup>(2)</sup> Precival, Voyage au Cap, ecc., pag. 338.

sono annoverati in questa classe, come tutti sanno, i ciechi, i sordi, i muti, gli zoppi, i monchi, gli eruiosi e simili.

Si presenta finalmente l'indefinita schiera delle malattie sì esterne che interne, esclusive di quella forza costantemente necessaria sì per le rapide evoluzioni militari che ai doveri di sentinelle notturne, ecc.

Ora, a misura che cresce la somma delle imperfezioni, difetti e malattie in una parte della popolazione, s'aggrava il peso della coscrizione sull'altra, e minore è il numero dei soldati che, in caso di bisogno, può unire il governo. L'applicazione reoderà la cosa ancora più evidente, seppure si può desiderare evidenza maggiore. Nei dipartimento dell'Alto Reno il numero de' giovani che, ciascun anno, giungono all' età della coscrizione, forma la centododicesima parte della popolazione totale: così una popolazione di 428,750 individui dà presso a poco 3,828 coscritti di 20 anni. Di questo numero 1711 all'incirca non ha la taglia richiesta di 1m., 542 millimetri; 1750 è affetto da deformità evidenti; e 170 è riformato per malattie. Conviene dunque sottrarre presso a poco 11/4 dal numero de' coscritti chiamati dall' età; di modo che il numero de' coscritti propri al servizio effettivo si riduce, ciascun anno, ad 17150 circa della popolazione totale (1).

La giustisa che il governo deve a ciascun suddito, e il suo interesse particolare (o per dir meglio quello della nazione) nella buona scelta delle militie, gli rendono utila e necessaria la cognizione delle imperfezioni, malattie e difetti che rendono inabili al servizio militare, e quindi la cognizione delle cause che il producono, onde scemarne sino al punto possibile l'azione.

Se la cognizione delle accennate cause è necessaria per la scelta delle milizie, è ancora più necessaria per la loro

<sup>(1)</sup> Annales des voyages, t. XXII, pag. 262.

conservazione, ed impone al governo doveri particolari. Gravissime febbri infestano regolarmente, ciascun anno, molte stazioni militari dell'isola di Corsica, e tra le altre il piccolo porto di S. Fiorenzo, vicino ad una maremma di 72 arpens. Sulla fine della state e nelle sei prime settimane d'autunno, esse acquistano un carattere putrido e maligno, in ragione, dice Volney, dell' intensità de' calori e delle esalazioni. È necessario allora rinnovare ogni 15 giorni o 20, in tutto o in parte, le guarnigioni francesi, sotto pena di vedere i soldati colpiti da malattie gravi e sovente mortali. Due posti in tutta l'isola si possono dire, sotto questo aspetto, privilegiati: nissuna febbre in nissun tempo osa avvicinarsi a Vivario e a Vizzavano. Non solo si trovan essi lontani da ogni palude, da ogni acqua stagnante, ma inoltre sono collocati come due nidi d'aquila, sulla cima de' monti che dividono l'isola nella loro lunghezza. Vengono spediti a quelle stazioni i soldati febbrosi, lo stato de' quali è disperato, e non è necessario altro rimedio; la malattia non ha giammai resistito più di undici giorni: ecco come gli elementi topografici regolano o devono regolare le operazioni de' governi, e quindi la necessità di conoscerli.

Le precauzioni che usa il governo per la conservazione della salute de soldati, influiscono sul valore de con detti cambi o sia delle persone che eseguiscono i doveri della coscrizione invece di altre. In generale le circostanze che influiscono sul valore dei cambi sono le seguenti:

- 1. Disposizione o indisposizione generale della nazione al servizio militare;
  - 2.º Affezione maggiore o minore al governo dominante;
    3.º Miseria o ricchezza della nazione:
- 4.º Imprevisione o previsione delle persone abili al servizio, del che vedremo palpabili prove parlando delle abitudini economiche:
  - 5.º Durata più o meno lunga del servizio;
- 6.º Qualità più o meno dura, più o meno pericolosa del servizio;

7.º Facilità o difficoltà negli avanzamenti di grado o d'onore.

La ricerca del valore de cambi con è dunque una ricerca inutile. Se non che i doveri del governo, relativi alla popolazione, non si ristriogono alla scelta e conservazione delle milizie, ma si estendoco a tutta la nazione. Infatti, a misura che crescono i difetti, le imperfezioni, le malattie, e quindi le inabilità ai mestieri, da una parte crescono i noovalori, dall'altra s'accumulano aggravi sui pubblici stabilimenti, e si vede un movimento cootiouo di persoce che dalle officioe passano agli ospitali, dagli ospitali alle officine con danno degli altri e di sè stesse. Il riparto di queste persoce per sesso, per età, per professione, per territori, per quartieri delle città, ecc., indica io più casi l'origine del male e relativi rimedi. L'afflueoza dei ragazzi chachettici ed infermicci agli ospitali ed altri stabilimenti pe' poveri, indusse il parlamento inglese ad ordinare ai filatori di cotone di non assoggettare i ragazzi ad un lavoro giornaliero più lungo di dodici ore; e maggior lode si sarebbe egli meritato, se avesse stabilito il rapporto generale tra la capacità de' locali e il numero degli artisti che vi lavorano uniti, giacchè, a misura che questo numero cresce, minor porzione d'aria respirabile tocca a ciascuoo, e quiodi oe risente danno nel lungo corso della giornata.

E sebbene si debba ammettere lo generale che l'interesse de' privati cittadoi è più perspicace del pubblico ammioistatore, ciò non ostante è fuori di dubbio che in moltsisimi casi il biogno, l'ignoranza, il desiderio, la spersonza, ha condidenza, la presunsione, cereso illusioni che accessono l'interesse privato e reodono necessarie misure governative node dustipata o impedii 1000 di realitzaria. Attungerò un esempio nell'amministrazione del Perh. Gli Europei che venivano trasportati lo America sui galeoni, eraso quasi tut seppelliti al cimitero spagnundo: è questo il nome che si da Porto-Bello, a motivo delle qualità malefiche dell'aria che via i respira. Nel corto spazio d'una settimana vi si videro.

perire Goo di quei nuovi sbarcati, e la mortalità vi divenne si grande, che finalmente fu vietato agli Europei d'andarvi.

Vediamo qui quanto vada lungi dal vero la teoria di Smith e della sua scuola, la quale ristringe le funzioni del pubblico amministratore alle tre seguenti:

- 1.º Disendere la popolazione dai nemici esteri;
- 2.º Creare tribunali che guarentiscano i suoi diritti;
- 3.º Costruire strade e canali.

Allorchè l'asione del governo non poò vincere le cause de' difetti, delle imperfezioni, delle malattie, ragion vuole che vi provegga con pubblici stabilimenti di soccorso, e questi debbono essere proporzionati alla quantità e qualità de' difetti, nuoro motivo per conosceri distintamente. A Coprasghen si contano circa 500 ciechi che dimandano la limosina alle porte delle case, il che forma unitamente ai loro conduttori, un migliaio di persone; il cantone di Berna racchiude quasi 1000 sordi e muti d'ambedue i sessi; il regno Lombardo-Vento le affitto da gran copia di pellagrosi; ecc. Questi generi d'imperfezioni e cento altri simili richieggono stabilimenti e modi di soccorso che sarebbero inutili dover quelle imperfezioni non esistessero. Sei settimi de' porreti d'Hambourg essendo composti di donne e di ragaszi, conveno, onde cocuparti, preferire la filatura del lino, ecc.

L'esame dell'origine de mali fisici richiede che ne' registri delle persone che ne sono affette, non si dimentichi la distinzione di nazionali e di estere; giacchè, se l'uranasità ordina di soccorrerle tutte indistintamente, la medicina ha biogno di riconoscere la loro prorenienza (1). Questa distin-



<sup>(1)</sup> Talvolta l'economia non permette ciò che desidera l'omunità; anno quindi necessarie nance cagnitical di fatto per conclinte. Gli amministraturi della stabilimento p'oporci d'Ilambourg dicano: a Noua a avans déja dit que la ville de Hambourg a l'inconvénient de servir a de rélige à une multitude de paures des pays environans. Cette «rievotance nécessita le réglement, qu'on ne pourori péricharde à crievotance nécessita le réglement, qu'on ne pourori péricharde à

sione è feconda di cento altre conseguenze: basterà accennarne qui una. L'autore dell'opera initiolata: Delle scienze statistiche pag. 200, vede ne' grandi poderi dell'Inghiltera la causa principale della poreraglia inglese: ora, essminando la massa di questa poreraglia, giusta l'accennate distinsione, si scorge che la suddetta idea può andare lungi dal vero. Infatti la società stabilità a Londra per la soppressione della mendicità pubblicò del 1824; il segueste prospetto.

| Persone  | \$0 | ccc | rse  |    |    |     | 1 | negli | appi  | 1822 | 1823 |
|----------|-----|-----|------|----|----|-----|---|-------|-------|------|------|
| Non app  | ar  | ten | enti | al | re | goo | ŀ | orita | nnico | 188  | 146  |
| Inglesi  |     |     |      |    |    | ٠.  |   |       |       | 1234 | 913  |
| Irlandes | i   |     |      |    |    |     |   |       |       | 813  | 834  |
|          |     |     |      |    |    |     |   |       |       |      |      |

2235 1893

a Danistance de l'Etabliacement de charifs qu'après un réjour de troit a ran dans la ville. Ceprodant on fissioi des piutes exception à teste ur règle en cas de maladie, d'accouchement ou d'accident quélonque. On ciabit dans la maino de correction et de travail un hospice a pour des paures cirangers; ils peuvent y rester trois jours, à l'expiration desquée los leur domne quelqu'urgent pour continuer le ur vonte. En même temps il fot défends aux particuliers de la ville de recevoir ches cus accon d'araper sans en pervenir le majatrat o ul commissaire, sous princ de payer les frais d'entrelien de l'etranger, y'il avoit besoin de secours auont nots ans révolus o (c) (Tablem historique de l'institut pour les pauvres de Hambourg, pag. 43-45).

<sup>(</sup>a) – Nai shikune più detto che la città di Androge ha l'inconveriente di servici di risglio a una sumerana perceptia dei pesso di ristoro. Per questa di constanta fa necessario il repolamento che sinuo pessa pertendere ai unatidi dello statilimento di Crittà a sono dopo un assignera di tra mai in città. Tatturi ve-niarano fitto giunte occasioni questa regola in casso di mulatia, di parto o di altro-cachette. Nella casa di correstione ol la turno fa statilimento al crista di correstione di la turno fa statilime na nopidio pei porse il constanti i quali pressono restore i re-pieria, spicar i quali vien dato locu ai por loculati, più cara con constanti cara cale mai sinuo attanziora resta dare reviere di migiattoro al. Commissatio sotto perm di page l'e speca di mantenimento del forestire un siza che se serves hospo perios, del cosa competta.

Dunque nel 1822 più d'un terzo delle persone soccorse furono irlandesi, e nel 1823 un po' meno d'un terzo. L'origine di questa massa irlandese non può essere attribuita alla grande estensione de' poderi dell'Inghilterra, ecc.

Lo statista che vorrà riconoscere gli sforzi che fanno i governi saggi per liberare la loro popolazione dalle imperfezioni, dai difetti, dalle malattie, esaminerà le seguenti operazioni e disposizioni,

#### Repressione.

- 1.º Operazioni idrauliche che, distruggendo le fonti dell'affezione atmosferica, acquistano terreoi all'agricoltura;
- 2.º Colture ed arti insalubri allontanate dai centri popolosi;
  - 3.º Opportuna situazione de' cimiteri; 4.º Idem degli ospitali e de' collegi;

  - 5.º Idem delle stazioni militari;
- 6.º Espulsione giornaliera de' letamai dalle città ; 7.º Ordini per l'asciugamento delle captine in caso d'inondazioni; distanza de' pozzi neri dai pozzi d'acqua po-
- tabile : 8.º Adacquamenti giornalieri, tendenti a reprimere la
- polve, fonte di malattie polmonari; 9.º Vigilanza sul commercio meretricio onde escluderne
- l'iofezione; 10.º Precauzioni sanitarie ne' grandi stabilimenti d'arti e mestieri, dove l'interesse profitta del bisogno con danno della salute de' lavoranti;
- 11.º Quarantene ne' porti e lazzaretti, e simili precauzioni contro la peste orientale;
- 12.º Sequestro degli ammalati contagiosi, e deposizione in locali separati;
- 13.º Sorveglianza sulle droghe alterate, vendita dei frutti immaturi, ecc.

#### Direzione.

- 14.º Condotte mediche, pagate in ragione inversa della mortalità in tutti i comuni;
  - 15.º Esame alle ostetrici;
  - 16.º Istruzioni sanitarie opportunamente diffuse;
- 17.º Problemi proposti alle società accademiche, relativi alle infezioni accidentali o endemiche;
- 18.º Precauzioni contro l'ignoranza e l'imprudenza in casi di pericoli manifesti;
- 19.º Sviluppo di migliori forme, promosso dall'aumento ne' mezzi di sussistenza.

### Soccorso.

Allo spirito pe' pazzi ed imbecilli.

Mancanza (Esposit),
di forze Partorienti.
Alterazione (Ospitali per ogni specie d'ammadelle forze ) lati, nazionali ed esteri.
Maucanza di mesti di sussistenza, o soccorsi al
domicilio, in ragione della figliuolanza, vedovenza, interruzione, lavori, ecc.

Lo statista riconoscerà qui, come ha diggià riconosciuto nella prima parte di questo scritto, che la somma delle notizie statistiche di cui abbisognano i governi, è molto maggiore di quella che può essere utile ai privati cittadini. La quale verità, evidente per sè stessa, fu necessario dimostrare in altri tempi, allorchè l'ignoranza in delirio dirigendo il ministero dell'interno d'un cessato regno, fu proposto, per farle eco, di ridurre la statistica ad uso del governo a poche pagine. Aggiungete ch'io non ho parlato qui de' vari registri, contenenti rami particolari di popolazione, registri di cui abbisogna il Pubblico tesoro, per la regolare distribuzione delle pensioni; la Finanza, per l'esecusione dell'imposta sulle arti, professioni e commercio; la Polizia per prerenire e riconostere più contravvenzioni e delitti, registri de' servi, degli osti, locandieri, cassiettieri, rigattieri, meretrici, ecc.

# § 2. Imperfezioni, difetti, malattie artificiali e volontarie.

Le sulse idee che gli uomini si formano della bellezza, concorrono ad alterare le forme della specie umana, e ne accrescono anco la mortalità; eccone un cenno rapidissimo.

1.º É noto che i Chineti assumono per misura della bellezza la piccolezta de' piedi. Per dare alle donne questa supposta perfezione, piegano i cinque diti sotto la piana de' piedi, e il piede stesso sino alla chiaricola comprimono con strettissime bende, onde impediran lo situppo, quindi lo racchiudono in piccolissima scarpa, generalmente coperta da una maggiore. I piedi, durante questa operatione sì crudele che assurda, non potendo sopportare il peso del corpo, le ragazze vengono portate in braccio sino all'età d'otto e nove anni. Il dolore e l'irritaino engionati da questo processo, e la mancanza quasi totale d'esercizio, sono sempre funesti alla salute, quindi quasi tutte le giovani presentano un apetto palido e languido.

2.º Presso i Turchi, i Mori, i Barbareschi la misura della bellezza delle donne consiste nella grassezza. Avviene sovente che l'ingrassano le regezze pris di mantarle. Una giovine promessa in isposa, che è destinata a rimpiazzare una donna di certa corpulenza, si spone gli anelli o le maniglie della defunta o della ripudiata, e inghiotte pillole d'una pasta nutritiva che si chiamano drough, finche la sua grassezza sia giunta alla giusta misura. Non è cosa zara che queste sgrasiate giovani rimangano vittima di questo processo (Journal des voyzers, 1. ter, pag. 200). Un altro viaggiatore che vittib la Barbaria occidentale, dice: La taglia delle donne arabe

non è generalmente maggiore di 4 piedi; esse sono tutte assai grasse: a misura che si progredisce verso il nord-est, la loro corpulescenza cresce, cosicchè alla fine esse dondolano piuttosto che non camminino (*Ibid.*, 111, pag. 6).

3.º Presso i Chenouk, tribà indiana nel mare Pacifico, presso gli Omaguas nell'America meridionale, più la testa dell'uno e dell'altro esso è piasta, maggiore è il grado di belleza. Per conseguire questo scope comprimono que barbari la testa del necosto tra due tavolette, e pongono sulla fronte un guancialetto che annodano strettamente, allargando con la faccia, faccedo risaltar gli occhi in fuori, onde dare alla fisionomia un'aria precoce di ferocità.

4.º Nelle isole Sandwic a Norfolk-Sounde, la misura della bellezza è la testa foggiata a pan di zucchero; quindi, mentre ii cracio del ocosto è tuttora cartilaginoso, lo alluagano e lo legano strettamente con gambi di Kelp ed altre piante marior (Journal des voyages, XVII, pag. 147).

5.º Nell'isola di Sitha o Novo-Arkhangelsk esiste una colonia Russo-Americana: ivi le donne più distinle si fendono il labbro inferiore, introduccon enla fessara un perzo di Irgon che fa pendere ed allunga considerabilmente il labbro; più il labbro è lungo, più la donna ottiene fama di bellezza (Nouselles annales des voyages, avuil 1825, p. 126). Si osserva lo stesso uso presso i Botocudos, l'uno de' popoli più selvaggi del Brasile (Vedine la figura alla testa del faccicol 22 del Journal des voyages, acudi 1820).

6° Nella stessa incivilita Europa le donne si deformarono più volte il corpo, anche con rovina della prole; la generazione attuale le ha vedute stringersi fortemente in mezzo del corpo e presentare la forma di vespe o di ragni.

I governi saggi agiscono contro i difetti volontari in due modi, coll'atrusione cioè e col ridicolo: a loro istauza i medici sviluppano i danni che soffire la salote dalle alterazioni delle forme naturali, e i comici le espongono alle risate del volgo sui teatri.

#### CAPO TERZO.

Leggi relative alla popolazione.

# 6 1. Leggi civili.

Lo statista fisserà la sua attenzione sui seguenti oggetti;

# I. Registri.

Autorità presso cui sistono i registri delle associe, delle morti, de' matrimoni. È noto, per esempio, che in Francis, dopo la rivoluzione, questi registri, in cui stanno scritti santi diritti e tanti doveri civili, restano nelle mani dell'autorità municipale, mentre altrore sono conservati dai parrochi. Nel Pottogallo l'autorità ecclesiastica non registrando che i neonati ricervati nel seno della chiesa, ne risulta che non si possono conoscere quelli che nascono e muoiono senza essere battezzati. Le liste de' morti sono pure imperfette, ginechè i curati non tengono memoria del poreri, morti pria d'essere ammessi alla comunicone, e i cadevari de' quali vengono dai parenti espotti avanti le chiese de' monasteri, onde soltraria ille spese della sepoltura. Altronde i curati non tengono registro di quelli che muoiono ne' monasteri.

#### II. Matrimoni.

Autorità de' padri più o meno estesa sul matrimonio de' figli;

Età legale pel matrimonio de' maschi, delle femmine; Altre condizioni richieste oltre l'ela; per esempio, nel Codice Austriaco al § 53 si legge: « La macacara de' mezi: « necessari di sussistenza; i cattivi costumi provati o no-« tori; le malattie contagiose o i difetti che impediscono « lo scopo del matrimonio nella persona con cui si vuole

Giora. Fil. della Stat. Vol. 1.

« contrarlo, sono giusti motivi per denegare il consenso nel « matrimonio ».

Pagamento all'autorità che congiunge in matrimonio.

Casi in cui il matrimonio è invalido oltre la mencanza di senso o d'errore nella persona; per esempio, nel suddetto codice al § 58 si legge: « Se il marito dopo il ma- u trimonio trova la moglie già fecondata da altri, può dimanadare, ad eccesione del caso contemplato nel § 121, « che il matrimonio sia dichiarato invalido».

Il § 64 dice: « Non si può contrarre validamente ma-« trimonio tra cristiani e persone che non professano la re-« ligione cristiana ».

" ligione cristiana ".

Insolubilità o solubilità conjugale: il § 133 dice: " Il

" matrimonio degli Ebrei validamente contratto si può scio-

« gliere di reciproco libero consenso, mediante il libello di « repudio che il marito dà alla moglie ».

#### III. Nati.

Elementi delle tabelle de'nati: esamiuare, per esempio, se vi si faccia mensione dell'età della madre e della sua professione.

Pagamento all'autorità che riconosce la figliuolanza. Diritti de' figli legittimi ed illegittimi.

Estensione della podestà paterna sulle persone e sulla roba de' figli.

Durata dell'età minorenne.

Privilegi d'interesse concessi o no alle famiglie aventi dodici figli.

Diritti de' genitori sui figli, in caso di soluzione di matrimonio o separazione di domicilio.

#### IV. Morti.

Elementi della tabella de' morti: esaminare se siano specificate l'epoca, l'età, la professione, le malattie.

Autorità che verifica se la morte sia successa per effetto di malattia naturale o per azione di delitto qualunque. Tempo che deve decorrere tra la morte e la sepoltura.

Pagamento per essere seppelliti.

Stato de' cimiteri.

Usi e soccorsi per gli annegati e incendiati.

# V. Obblighi generali.

Età in cui comincia e in cui finisce l'obbligo del servizio militare, per esempio, in Atene cominciava agli anni 18, finiva ai 40.

in Isparta . . . . . . 20 . . . 60.

Casi d'esenzione, oltre le malattie e i difetti.

Età in cui comincia e in cui finisce l'obbligo della tassa personale o testatico: nel regno Lombardo-Veneto, per esempio, comincia ai 14 anni e finisce ai 60.

# VI. Movimenti della popolazione.

Emigrazioni ed immigrazioni: questi due movimenti alterano i rapporti naturali tra la popolazione e le nascite, le morti, i matrimoni: è cosa utilissima il riconoscerne le quantità, le epoche e le cause: alcuni emigrano per ritornare, altri per stabilirsi altrove; alcuni giungono per domiciliarsi, altri per partire.

Leggi od usi ehe lasciano maggiore o minore libertà all'emigrazione.

Leggi sulla cittadinanza; condizioni imposte agli esteri per conseguirla,

L'esame delle cause delle emigrazioni presenta risultati utilissimi alla scienza della pubblica economia, e dimostra per lo più la miseria de' paesi; talora l'intolleranza de' governi, talora la pazzia de' popoli. Gli Spagnuoli, affascinati dalle masse d'oro abe venivano trasportate tutti gli anni in Ispagna, abbandonarono la carriera dell'industria in cui si

erano distinti, e si portarono avidamente nelle regioni donde quelle ricchetze provenivano, aumentando la potenza delle colonie, ed indebolendo nel tempo stesso quella dalla madre patria.

### § 2. Leggi ed usi religiosi.

Nelle principali regioni del globo ci si presentano luoghi venerati a cui concorrono i popoli dai più loptani paesi, talora per volontario zelo, talora per dovere imposto dalle loro religioni. Kiow è una città santa a cui si portaro i Russi, come lo è la Mecca pe' Maomettani, il monte Sinai pe' Greci e Copti, Koum pe' Persiani, Amberssir per gli Indiani Sciks, il monte S. Tommeso pe' popoli di Ceylan, del Pegù, di Siam, di Malaca, ecc. Ciascun Ebreo era obbligato di portarsi tre volte all'anno a Gerusalemme nelle epoche delle principali feste religiose; egli doveva andarvi colla sua famiglia per consumar ivi in festini il prodotto della seconda decimo, ed offerirvi le primizie de' frutti de' suoi alberi; finalmente egli doveva portarvisi tutte le volte che per qualche colpa o sozzura aveva bisogno di espiazione. Queste numerose traslocazioni procuravano un moto vitale a Gerusalemme, e ne accrescevano lo splendore; ma era impossibile che le campagne non ne risentissero danno, giacchè quelle emigrazioni assorbivano una parte delle risorse degli agricoltori, senza che le terre ricevessero per altro mezzo l'equivalente. Se le grandi capitali, residenze ordinarie de' principi moderni, attraggono molte ricchezze, ne restituiscono però una parte più o meno ragguardevole agli agricoltori, mandando ad essi o denaro o manifatture in compenso delle derrate che ricevono. Gerusalemme al contrario era popolata non di artisti ma di leviti, che ricevevano in decime ed in offerte gran copia di derrate, e potevasi dire un golfo che assorbiva senza corrispondente prodotto. Per diminuire questo inconveniente, furono moltiplicate presso gli Ebrei le città sante, e il Talmud ne nomina quattro invece d'una, cioè Theriade, Staffed, Gertuslemme ed Hebron. È ben chiaro che questo aumento di centir religiosi doveva diminuire la concorrenza a cisscano. Ragionerebbe dunque male chi, upponendo che il numero de pellegrini rappresenti l'estensione del sentimento religioso, dicesse: nel corso dell'anno 1300 v'ebbero costantemente a Roma 200,000 pellegrini; in tutto il primo semestre del 1855 non ve n'ebbero che 97,000 circa; dunque l'estensione de' sentimenti religiosi è scemata. Questo ragionamento sarebbe inconcludente, giscobe i vantaggi, che per l'addietro erano riserbati alle chiese di Roma, sono poscia di mano in mano divenuti comuni alle varie chiese della cortistianità.

Il sestimento religioso non solo è causa di periodiche traslocanioni de popoli, ma influisca naco ora in più, ora in meno sulla generazione. È noto, per esempio, che presso gli Ebrei, atteso la speranza che ciascuno nutriva di veder nacere dalla propria rehiatta il Messia, era quasi un delitto religioso lo tatto celibe. Negli otto doveri proclamati dalla religione di Mamometto è il seguegte: mariari all'elà d'anni 25. All'Opopoto in altre religioni lo stato celibe è riguardato come una perfezione speciale.

FINE DELLA PARTE SECONDA, E DEL TOMO PRIMO.



# INDICE

## DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME.

| NOTIZIE STORICHE IN | TOREO | ALEA | VIT | R ALL  | E OF | ERE DI | Mesac | RIOI | RE   |    |
|---------------------|-------|------|-----|--------|------|--------|-------|------|------|----|
| GIOJA               |       |      |     |        |      |        |       |      | Pag. | 7  |
| DISCORSO ELEMESTARE | SULL  | INDO | æ,  | ESTRES | ORE  | E VAN  | TAGOL | DE   | LLA  |    |
| STATISTICA .        |       |      |     |        |      |        |       |      | Ð    | 3  |
| STATISTICA .        |       | •    | •   | •      | •    | •      | •     | •    | Ħ    | _3 |

# PARTE PRIMA

LOCALITA<sup>9</sup> E SFAZIO DELLE PRODUZIONI E DEI CONSUMI O SIA TOPOGRAFIA.

# LIBRO PRIMO

# Topografia terraquea.

| LPO | 1. | S 1. | Posizione ast  | ronomic | a .     |       |       |  | 19 | 35  |
|-----|----|------|----------------|---------|---------|-------|-------|--|----|-----|
|     |    | 2    | Continuazion   | e dello | stesso  | argon | nento |  | 27 | 37  |
|     |    | 3.   | Posizione ter  | restre  |         |       |       |  | 19 | 44  |
|     | П. | For  | ma, estensione | , indol | e del s | nolo  |       |  | 19 | 57  |
|     |    | 6 1  | Forma .        |         |         |       |       |  | 29 | ivi |
|     |    | 2    | Continuazion   | e dello | stesso  | argon | nento |  | 29 | 60  |
|     |    | 3.   | Continuazion   | e dello | stesso  | argos | nento |  | 77 | 61  |

| 392                                           | INDI        | CE.             |        |        |         |        |       |      |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------|--------|---------|--------|-------|------|
| § 4. Estensione                               |             |                 | . 7    |        |         | . 1    | ag.   | 64   |
| 5. Indole del                                 | suolo .     |                 |        |        |         |        |       |      |
| Capo III. Confini .                           |             |                 |        |        |         |        |       | 74   |
|                                               |             |                 |        |        | •       |        |       | -    |
| 1                                             | LIBRO SE    | CON             | ю.     |        |         |        |       |      |
| Topografia idraulica.                         |             |                 |        |        |         |        | *     | 79   |
|                                               | Aaticolo    | Pain            | 0      |        |         |        |       |      |
|                                               | Acque so    |                 |        |        |         |        |       |      |
|                                               |             |                 |        |        |         |        |       |      |
| Capo I. Pozzi                                 |             |                 |        |        |         |        | 22    | iei  |
| § 1. Esistenta                                | de' pozzi   |                 |        |        |         |        | **    | ivi  |
| 2. Biancanz                                   | i di bozzi  |                 |        |        |         | -      | - 17  | 83   |
| II. Fontanili .                               |             |                 |        |        |         |        | D     | 84   |
| III. Salubrità e ins                          | alubrità d  | elle ac         | sup    |        |         |        | 19    | 87   |
|                                               | ANTICOLO    | Secon           | DO     |        |         |        |       |      |
|                                               | Acque su    | per fici        | ali.   |        |         |        |       |      |
| Con I Tomasi                                  |             |                 |        |        |         |        |       |      |
| CAPO I. Torrenti .  § 1. Cause de             | Advant or   |                 |        |        |         | •      | 77    | 90   |
| g 1. Cause ut                                 | uagni re    | cati d          | at to  | renu   | •       | •      | "     | ter. |
| 2. Metodi d                                   | i riparazio | ne              | •      | •      | -       | •      | .,    | 93   |
| 3. Regolam                                    | . 110       | •               | •      | •      | •       | •      | **    | 95   |
| II. Fiumi                                     |             |                 | •      | •      | _       | _      | 77    | 97   |
| § 1. Allavion                                 | e corros    | OBL             | •      | •      |         |        | - 17  | ivi  |
| 2. Dune<br>III. Variazione nel                |             |                 |        | +      |         |        |       | 102  |
| 111. Variatione nei                           | ia navigar  | 1005            | ae. De | COL 1  | per e   | teme   | su    |      |
| topografiei                                   |             |                 |        |        |         |        |       |      |
| IV. Ponti                                     |             |                 | •      | -      | -       | -      | _ 22  | 107  |
| V. Canali artifizia                           | per uru     | anon            |        | ٠.     | •       |        |       | 109  |
| § 1. Variazion                                | n nen, tu   | 1g <b>221</b> 0 | ne pe  | r el   | emen'   | u top  | 10-   |      |
| grafici .                                     |             | ٠.              | •      | •      |         | ٠.     | . 22  | ivi  |
| 2. Elementi                                   | da esami    | narsi e         | nei ca | nali c | l' itti | gazioz | 16 19 | 110  |
| 3. Leggi ve                                   | glianti sul | 'irrig          | zione  |        |         |        | 22    | 113  |
| VI. Influsso dell'ir<br>VII. Canali artificia | rigazione   |                 |        |        |         |        | . 19  | 114  |
| VII. Canali artificia                         | ii per nav  | igazio          | ae     |        |         |        | . 77  | 116  |
| § 1. Variazioni                               | nella navi  | azion           | artif  | eiale  | per el  | emen   | tio   | iei  |
| 2. Elementi                                   | da esamina  | ersi pe         | 'cana  | li di  | navig   | azion  | ė 19  | ivi  |

|      | INDICE.                                                                                                         | 393       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ro V | III. Laghi                                                                                                      | . pag 123 |
| - 12 | III. Laghi                                                                                                      | . n 126   |
| ×    | Ostacoli topografici alla navigazione in qualunqu                                                               | ie spe-   |
|      | cie di acque                                                                                                    | n 129     |
| X    | . Influsso de' venti sulla navigazione                                                                          | . n 137   |
|      | § 1. Venti periodici giornalieri                                                                                | . n ivi   |
|      | 2. Venti periodici mensili                                                                                      | . = 138   |
|      | 3. Venti più o meno dominanti                                                                                   | . = 139   |
|      | 4. Venti irregolari                                                                                             | . = 141   |
|      | 5. Elementi da esaminarsi nella descrizione de                                                                  | 'venti    |
|      | costantemente funesti alla navigazione                                                                          | . n ivi   |
| X    | 11. Variazioni ne' porti per elementi topografici                                                               | . n 143   |
| X    | III. Fenomeni ed usi della maréa                                                                                | · » 149   |
| X    | IV. Variazioni nella durata de' vascelli per eleme                                                              | nti to-   |
|      | pografici                                                                                                       | . " 161   |
| pogr | afia atmosferica                                                                                                | . " 165   |
|      | ARTICOLO, Pariso,                                                                                               |           |
| to I | ermometrico                                                                                                     | 166       |
|      | SEZIONE PRIMA.                                                                                                  |           |
|      | Gradi della temperatura rappresentati dai fenom<br>de³ corpi inorganici.                                        | eni       |
|      | . Termometri                                                                                                    |           |
|      | L. Pozzi.                                                                                                       | . 2 174   |
|      |                                                                                                                 |           |
|      | I. Fenomeni de'corpi inorganici indicanti massim                                                                |           |
| 1    | di freddo  V. Fenomeni de' corpi inorganici indicanti massin  v. Fenomeni de' corpi inorganici indicanti massin | . 9 177   |

## SEZIONE SECONDA

| orga                     | alei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ag. 18                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| APO I.                   | Gradi della temperatura desunti dalle fasi de'vegetabi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i = 18                                             |
|                          | § 1. Epoche della fioritura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n i                                                |
|                          | 2. Epoche della seminagione e della messe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n 18                                               |
| 11.                      | Gradi della temperatura, desunti dalla perfezione, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
|                          | perfezione o mancanza de' prodotti vegetabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n 18                                               |
| III.                     | Fenomeni de' corpi organici indicanti gradi massis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mi                                                 |
|                          | di freddo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n 19                                               |
| IV.                      | Penomeni de' eorpi organici indicanti gradi massir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ni                                                 |
|                          | di calore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m 15                                               |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                          | SEZIONE TERZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                          | Cause delle variazioni della temperatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
|                          | Cause delle variazioni della temperatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| aro I.                   | Variazioni per latitudine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| ro I.                    | Variationi per latitudine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2-                                                 |
| aro I.                   | Variationi per latitudine  § 1. Decremento generale della temperatura in r gione della latitudine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a-<br>- i                                          |
| apó I.                   | Variationi per latitudine  § 1. Decremento generale della temperatura in r gione della latitudine  2. I decrementi della temperatura non corrispondot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a-<br>- i                                          |
| 10 I.                    | Variationi per latitudine  § 1. Decremento generale della temperatura in r gione della latitudine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a-<br>- i                                          |
| 476 I.                   | Variationi per latitudine  § 1. Decremento generale della temperatura in r gione della latitudine  2. I decrementi della temperatura non corrispondot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a-<br>+ i                                          |
|                          | Variazioni per latitudine  § 1. Decremento generale della temperatura in r gione della latitudine  2. I decrementi della temperatura non corrispondot sempre agli aumenti della latitudine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 ii<br>10<br>10 19                                |
| II.                      | Variationi per latitudine  § 1. Decremento generale della temperatura in r gione della latitudine  2. I decrementi della temperatura non corrispondor sempre agli aumenti della latitudine  3. Continnasione dello attesa argomento Variationi nella temperatura per alterza sul livel del marse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 ii<br>10<br>10 19                                |
| II.                      | Variationi per latitudine  § 1. Decremento generale della temperatura in r gione della latitudine  2. I decrementi della temperatura non corrispondor sempre agli aumenti della latitudine  3. Continnasione dello attesa argomento Variationi nella temperatura per alterza sul livel del marse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 ii<br>9 ii<br>9 19<br>9 20                       |
| II.                      | Variationi per latitudine  5. Decremento generale della temperatura in r gione della latitudine  2. I decrementi della temperatura non corrispondos sempre agli annenti della latitudine  3. Continuazione dello stesso argomento Variationi nella temperatura per alterza sul livel del nanze Continuazione dello stesso argomento Continuazione dello stesso argomento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n 19<br>n 19<br>n 20<br>n 21                       |
| II.<br>III.              | Variationi per latitudine  § 1. Decremento generale della temperatura in r pione della latitudine  5. I decrementi della temperatura non corrispondot ampre agli nonenti della latitudine  5. Continnazione dello stesso argomento  Variationi nella temperatura per alteras sul livel del mare.  Continnazione dello stesso argomento  Variationi cella temperatura per espositione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 ii<br>9 19<br>9 20<br>10<br>9 21<br>9 21         |
| II.<br>III.<br>IV.       | Variationi per latitudine  § 1. Decremento generale della temperatura in rigine della latitudine  2. I decrementi della temperatura non corrispondos acompre aggi ananenti della latitudine  3. Continuazione dello stesso argomento  Variationi nella temperatura per alterza sul livel del mane.  Continuazione dello stesso argomento  Variationi nella temperatura per espositione  Variationi nella temperatura per espositione  Variationi nella temperatura per forcea esporficiali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n 19<br>n 19<br>n 20<br>lo<br>n 21<br>n 22<br>n 22 |
| II.<br>III.<br>IV.       | Variationi per latitudine  § 1. Decremento generale della temperatura in r pione della latitudine  § 2. I decrementi della temperatura non corrispondot ampre agli nonenti della latitudine  \$ Continuazione dello attesso argomento  Variationi nella temperatura per altetta sul livel del mare.  Continuazione dello attesso argomento  Variationi enla temperatura per repositione  Variationi enla temperatura per forme superficiali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n 19<br>n 19<br>n 20<br>lo<br>n 21<br>n 22<br>n 22 |
| II.<br>III.<br>IV.<br>V. | Variationi per latitudine  § 1. Decreacento generale della temperatura in r  § 1. Decreacento generale della temperatura in r  2. I decreacenti della temperatura non corrispondor  sempre aggi assente della latitudine  3. Continuazione dello stesso argomento  Variationi nella temperatura per alteras sul livel  del nane.  Continuazione dello stesso argomento  Variationi nella temperatura per repositione  Variationi nella temperatura per forme superficiali  Variationi nella temperatura per indole del suolo  suos attos opporticiate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n 19<br>n 20<br>lo<br>n 21<br>n 22<br>n 22         |
| II.<br>III.<br>IV.<br>V. | Variationi per latitudine  § 1. Decremento generale della temperatura in r pione della latitudine  § 2. I decremento generale della temperatura in r pione della latitudine  § 3. I decremente della temperatura non corrispondot aempre agli nonenti della latitudine  § 3. Continnazione dello attesso argomento  Variationi nella temperatura per altertas sul livel del mare.  Continnazione dello attesso argomento  Variationi nella temperatura per respoisione  Variationi nella temperatura per forme superficiali  Variationi nella temperatura per forme superficiali  Variationi nella temperatura per indiche del suolo suo stato superficiale  Variationi nella temperatura per middit e siecità  variationi nella temperatura per promiditi e siecità                                                                                                                                                                                                                                      | 9 in 19 9 20 lo 9 21 9 22 9 22 9 23                |
| II.<br>III.<br>IV.<br>V. | Variationi per latitudine  § 1. Decrencato generale della temperatura in r giore della introduccia della temperatura in r giore della introduccia della temperatura in r giore della introduccia della temperatura non cerripponte cenpre qui sanenti della introduccia di situationi  § 2. Continuazione della temperatura per alexas sul livel del nane. Continuazione della temperatura per alexas sul livel del nane. Variationi nella temperatura per forma superficiali Variationi nella temperatura per indele del suolo suo stato seperficiale Variationi nella temperatura per middite del suolo suo stato seperficiale Variationi nella temperatura per middite del suolo variationi nella temperatura per middite del suolo variationi nella temperatura per middite del suolo variationi nella temperatura per middite della filma Variationi nella temperatura per middite della filma variationi nella temperatura per middite della filma variationi nella temperatura per riamo del venti | n 19 n 20 lo n 21 n 22 n 22 n 22 n 23 n 23         |
| II.<br>III.<br>IV.<br>V. | Variationi per latitudine  § 1. Decremento generale della temperatura in r pione della latitudine  § 2. I decremento generale della temperatura in r pione della latitudine  § 3. I decremente della temperatura non corrispondot aempre agli nonenti della latitudine  § 3. Continnazione dello attesso argomento  Variationi nella temperatura per altertas sul livel del mare.  Continnazione dello attesso argomento  Variationi nella temperatura per respoisione  Variationi nella temperatura per forme superficiali  Variationi nella temperatura per forme superficiali  Variationi nella temperatura per indiche del suolo suo stato superficiale  Variationi nella temperatura per middit e siecità  variationi nella temperatura per promiditi e siecità                                                                                                                                                                                                                                      | 9 in 19 9 20 lo 9 21 9 22 9 22 9 23                |

#### SEZIONE PRIMA.

| Gradi | d'umidità | rappresentati | dai | fenomeni | de | corp |
|-------|-----------|---------------|-----|----------|----|------|
|       |           | inorganie     | i.  |          |    |      |

| CAPO | I. | Igrometro |     |       |      |        |       |      |       |      | pog. |     |
|------|----|-----------|-----|-------|------|--------|-------|------|-------|------|------|-----|
|      | П. | Pioggia   |     |       |      |        | •     | •    |       |      |      | 249 |
|      |    | S 1. Quai |     |       |      |        |       |      |       |      |      | ívi |
|      |    | 2. Num    | ero | de' g | orni | pigre  | osi   |      |       |      |      | 252 |
|      |    | 3. Rugi   | ada |       |      | -      |       |      |       |      |      | 253 |
|      | m. | Fenomeni  | de' | corpi | inor | ganici | indic | anti | 10144 | mi g | radi |     |
|      |    | d' umidi  |     |       |      | ٠.     |       | ٠.   |       |      | - "  | 255 |

#### SEZIONE SECONDA

#### Gradi d'umidità rappresentati dai fenomini de' corpi organici.

| CTEO | 1.  | Gradi d'um  |      |          |           |         |       |     |
|------|-----|-------------|------|----------|-----------|---------|-------|-----|
|      |     | zione o m   |      |          |           |         |       | 258 |
|      | II. | Fenomeni de | orpi | organici | indicanti | massimi | gradi |     |
|      |     | d'umidità   |      |          |           |         |       | 260 |
|      |     |             |      |          |           |         |       |     |

## SEZIONE TERZA

#### le variazioni nell'umidità e siccit

| APO | I. | Variazioni nell'umidità e siccità per latitudine . " 26. | 5 |
|-----|----|----------------------------------------------------------|---|
|     | H. | Variazioni nell'umidità e siccità per elevazione sul li- |   |
|     |    | vello del mare                                           | 8 |
|     | ш. | Variazioni nell'umidità e siccità per l'azione de' venti |   |
|     |    | e prossimità di mari                                     | 0 |

## ARTICOLO TERZO

#### Stato barometrico ed anemometric

| CAPO I.   | Stato barometrico                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| · IL      | Stato anemometrico                                        |
|           | •                                                         |
|           | ARTICOLO QUARTO.                                          |
|           |                                                           |
| Azione p  | particolare degli elementi topografici sulla macchina     |
|           | umana                                                     |
| CAPO I.   | Cenno sulle alterazioni sanitarie prodotte dagli ele-     |
|           | menti topografici o ehe si sviluppano in occasione        |
|           | di essi                                                   |
| 11.       | Continuazione dello stesso argomento n 292                |
|           | S 1. Venti incomodi e insalubri n iv                      |
|           | 2. Venti incomodi e aalubri n 29                          |
| CAPO III. | . Elementi topografici più o meno innocui ai nazionali    |
|           | e più o meno fatali agli esteri » 395                     |
|           |                                                           |
|           | LIBRO QUARTO.                                             |
|           | LIBRO QUARTO.                                             |
|           |                                                           |
|           | ni nelle spese e lavori pubblici, nei regolamenti e nelle |
| leggi     | per elementi topografici 203                              |
|           |                                                           |
|           | SEZIONE UNICA.                                            |
|           | OLLIONS OFFICE.                                           |
|           | W                                                         |
| CAPO L    |                                                           |
|           | topografiei                                               |
|           | § 1. Spese pubbliche variabili per elementi topogra-      |
|           | fiei                                                      |
|           | 2. Lavori pubblici                                        |
|           | 3. Continuazione dello stesso argomento . n 308           |
| 11.       | Misure commerciali e militari variabili per elementi      |
|           | topografiei                                               |
| III.      | . Variazioni delle leggi civili e criminali ne' regola-   |
|           | menti di sieurezza e polizia sanitaria per elementi       |
|           |                                                           |

| 9    | 1. Codice  | civile    |        |        |       |        |         | . 1    | ag. 31 | 6  |
|------|------------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|----|
|      | 2. Codice  | crimin    | ile    |        |       |        |         |        | n 31   | ıΖ |
|      | 3. Regola  | menti d   | sieu   | rezza  |       |        |         |        | n 32   | 0  |
|      | Ē          | ARTI      | E SI   | ECO    | N,D   | Δ.     |         |        |        |    |
| tonk |            |           |        |        |       |        |         |        | n 31   | 25 |
|      |            | LIB       | RO I   | RIM    | 0.    |        | L       |        |        |    |
|      | gli elemer |           |        |        |       |        |         |        |        | 26 |
| - 1  | fluenza de | gli elem  | enti t | opogr  | afici | sulP   | esister | ıza, f | or-    |    |
|      | ma e d     | urata de  | lle po | polaz  | ioni  |        |         |        | - n i  | ψi |
| 9    | 1. Gli e   |           |        |        |       |        |         |        |        |    |
|      | all'es     | istenza d | elle 1 | opel   | zion  | ٠.     |         |        | n 3    | 27 |
|      | 2. Influe  | nsa dagi  | i eler | nenti  | topo  | grafic | i soll  | e form | e = 3  | 31 |
|      | 3 Influe   | nza sulle | dim    | ension | ıi.   |        |         |        | n 3    | 32 |
|      |            |           |        |        |       |        |         |        |        |    |

INDICE.

POPOLAZ

397

n 336

# § 1. Movimenti delle popolazioni per sottrarsi dall'azione degli elementi topografici . LIBRO SECONDO

Influenza sulla durata della vita

 Movimenti delle popolazioni dipendenti dall'azione
degli elementi topografici

Stato della popolazione.

## SEZIONE PRIMA

# Fasi della popolazione

| CAPO I. | Numero d   |    |       |       |        |        |        |       |         |     | 344 |
|---------|------------|----|-------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|-----|-----|
|         | § 1. Uni e | ui | serve | la co | gnizio | ne de  | l non  | ето д | egli ab | -   |     |
|         | tant       |    |       |       | ٠.     |        |        |       |         | "   | iei |
|         | 2, ldee    | en | ronee | sulla | poten  | za rel | lativa | delle | nazion  | i 7 | 353 |
| H.      | Nascite    |    |       |       | ٠.     |        |        |       |         | 23  | 355 |
| 111.    | Morti      |    |       |       |        |        |        |       |         | 2)  | 359 |
| 137     |            |    |       |       |        |        |        |       |         | _   | 260 |

#### SETTONE SECOND

| Qualità fi | siche della popolazione                           |    | pag. | 367 |
|------------|---------------------------------------------------|----|------|-----|
| CAPO I.    | Pregi fisici della popolazione                    | _  | "    | 368 |
|            | § 1. Indizi e misure delle forze                  | _  | n    | ivi |
|            | 2. Continuazione dello stesso argomento           |    |      | 573 |
| 11.        | Imperfezioni, difetti, malattie e lore cause real |    | pre- | _   |
|            | sunte o tuttora ignote                            |    |      | 375 |
|            | § 1. Imperfezioni, difetti , malattie naturali    |    |      | ivi |
|            | 2. Imperfezioni, difetti, malattie artificiali e  | *0 | lon- |     |
|            | tarie                                             |    | 19   | 383 |
| m.         | Leggi relative alla popolazione                   |    | b    | 385 |
|            | § 1. Leggi civili                                 |    | 29   | ivi |
|            | 2. Leggi ed nai religioui                         |    | **   | 388 |

FIRE DELL'INDICE DEL TOMO PAIMO

1492002194







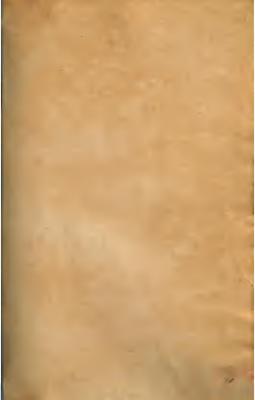





